



Ex Bibliotheca majori Coll. Rom. Societ. Jesu

75.2.175





## RISPOSTA

ANTON FRANCESCO GORI

DEL MUSEO ETRUSCO

ALL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR MARCHESE

SCIPIONE MAFFEI

DELLE OSSERVAZIONI

Pubblicate in Verona nel IV. Tomo.

Bohotney Sevi Coll: Homi

IN FIRENZE . MDCCXXXIX.

Nella Stamperia d'Anton M. Albizzini Con licenza de' Superiori.





To non mi scorderò mai , Illu-

firissimo, ed Eruditissimo Sig. Marchese, dell' accoglimento obbligante, e dell' inusitato complimento, che Voi mi faceste la mattina de' 27. di Ottobre dell' anno passato, allora quando nel proseguire il vostro erudito Giro Autunnale, vi tratteneste per otto giorni quì in Firenze; in cui non mancai di rassegnarvi la mia antica servitù, e ratificarvi la giusta stima, che di Voi ho sempre avuto . Subito adunque, che io fui alla vofira desiderata presenza introdotto; vi ricorderete benissimo, che mi diceste così : Sig. Gori , tutti mi dicono quì, che voi siete il mio maggior nemico, che io abbia; ed io bo de' motivi di crederlo . Voi mi lodaste nel primo Volume dell' Inscrizioni della Toscana : va bene : io vi ringrazio; ma nel secondo mi avvidi, che voi eravate amico di Fontanini. Per non vi tediare, non starò quì a ripetervi quello , che con tutta la. modestia, e con tutto il rispetto in quel punto, e in quella novità, che



mi forprese, io vi risposi, dimofirandovi d' avere per Voi quella stessa stima e venerazione, e buona amicizia di sempre.

-u Voi dopo d' avermi così parlato ful vifo, avete fcritto, ed avete voluto, che tutto il Mondo fanpia che non io a Voi, ma Voi a me siete divenuto nemico, ed il maggiore, che io abbia . Nell' Articolo II. del IV. Tomo delle Ofservazioni Letterarie alla pag. 152. e 156. questi fortissimi motivi adducete : Perche im fono frato amico de Monfignor Fontanini : e perche non vi ho celebrato nel mio Museo Etrusco come el primo a pensare di dare alla pubblica luce venti anni fa i Monumenti più insigni degli antichi Toscani : ne bo citato , e lodato il Ragionamento vostro sopra gl' Itali primitivi .

bia mancato del debito rispetto.

Voi fapete, che nell'istesso tempo ancora il Senator Filippo Buonarroti ha tenuto carteggio con Monfignor Fontanini, di cui fu amicissimo, e più volte lo ha lodato nella fua Giunta al Dempstero : e sapete ancora, che con ello l' ha mantenuto finche è ftato in vita. Voi con un tal Uomo infigne non vi fiete mai lamentato di questo : e se l' aveste fatto, avreste mostrato di seguire una legge d' amicizia molto cattiva, e abominata da' favi, che uno debba effer nemico, e dichiarar guerra a tutti gl' inimici de' fuoi amici : e viceversa a tutti gli amici de' suoi nimici : ed il perchè questa massima sia detestata, non vi è uomo che nol veda : anzi come si legge nell' Articolo IX. del Tomo III. delle voftre O. L. dopo che è morto, l' avete con somme lodi celebrato; ed altrove l' avete chiamato il vostro illustre Amico. Or qual ragione avevate Voi di scrivere alla pag. 156. del IV. Tomo, che avete riconosciuto in me un mirabile cangiamento? Da quanto io scrissi nel II. Tomo delle Inscrizioni della Toscana alla pag. 122. e 124. parlando di Voi con tutto il riguardo, rispetto, e modestia, senza nominarvi; e dicen-

do in generale, che errerebbe forte chi trovando nelle lapidi antiche HOMERII . come si trova scritto in una da me riportata nel Colombario al num. CXXXIII. O ZENODO-RII. CASSIODORII ec. fcritto con due -1 determinatfe , che nel retto fi deve fcrivere HOMERIVS . ZENODO-RIVS . CASSIODORIVS ec. non dovevate trarne argumento alcuno di doglianza; anzi dovevate da ciò larguire tutto il contrario; perchè effendo lecito a chicchessia dire il suo parere, quando questo si fa con circospezione, e col dovuto rispetto verso di chi è stato di contraria opinione, non vi è luogo a dolersene, e stimarsi offeso .

Se fin da quel tempo, che io ferifii in tal maniera, io vi fossi divenuto nemico, come Voi avere foo fettato, io non vi averei in altri miei libri, dati dopo questo in luce, nominato e celebrato, come ho fatto. Oltre al primo Tomo delle Inscrizioni della Toscana, rammentai nelle Doniane ancora il vostro chiarissimo nome, citando per illustrazione d'una Lapida il favor grande, che avete fatto alla Repubblica Letteraria nell' aver ricavata dal famoso Arco di Susa l' Inscria

zione affai lunga, la quale per l' ingiurie del tempo era sì guafta, che niun altro mai ne' passati tempi l' aveva potuta ricopiare; e Voi la copiaste, e ce la deste tutta intera . In qual guifa io vi lodaffi, lo potrete vedere alla pag. 10. della Classe I. al num. 36. Poteva dire, come da alcuni è stato detto. che Voi la trovaste scritta in un. Manoscritto, già ricavata con diligenza, quando quella non era così deformata, e quasi del tutto perita; ma not diffi per puro rispetto, che io vi ho portato. Nell' istessa guisa ho fatto onorata menzione di Voi in più luoghi del Tomo III. dell' Inscrizioni della Toscana - che attitalmente è forto il torchio . e. nel Museo Fiorentino ancora, quando ne ho avuta opportuna occasione . come farò sempre . Nel III. Tomo delle medefime Inferizioni della Toscana riporterò un illustre Monumento, che esste in Pisa, e la Tavola, in cui l' ho fatto incidere, come benignamente mi avete approvato, farà a Voi dedicata. Sicche Voi ben vedete Sig. Marchese mio stimatissimo, che que' vostri amici, che vi dissero quì, che io era vostro memico, ed il maggiore, che voi abbiate.

biate , v' ingannarono fortemente : e Voi , se ciò è vero , senza chiarirvene , e fenza avere altre prove in mano, foste troppo buono a creder loro ; e questa stessa cattiva parte, e sediziosa vi dovea mettere in sospetto. Ripensando io più e più volte a quello, che mi diceste : Sig. Gori , tutti mi dicon quì , che voi fiete il mio maggior nemico, che io abbia: diceva tra me : Come tutti ? Ciò non può stare ; perchè io so e conosco benissimo d'effer molto amato e favorito da' Signori Fiorenni , di che fanno prova i libri da me dati in luce , a' quali effi beneficamente hanno dato mano. Ma con dir tutti, il Sig. Marchefe ha inteso di due o tre, ed io so molto bene chi eglino fono perche di questi , oltre al già mordi, mi ha tante volte parlato ily Sigo Marchese , e per lettera mi ha dato varie incumbenze per trattare , far capo ad effi , e dargli fpeffo nuove di loro .

Voi Sig. Marchese, per farmi capir meglio questo, rammentando tanto spesso nel IV. Tomo questi vostri amici, siete giunto a tanta fiducia full' afferzione di essi, di fingervi una Chimera, la quale vor-A A

reste, che fosse più illustre di quella Etrusca, che si guarda, non senza stupore, nella real Galleria Medicea; ed è, come Voi dite, una SPEZIE di CONGIURA di molti Scrittori di quest' età contro di Voi s A chi feriamente rifletterà a questa congiura: puramente ideale, potrà fembrare un pretefto , e un' invenzione bizzarra, per mostrare d' aver ragione d' attaccare colle vostre Critiche questo e quel Letterato , e fino gli Accadem ci Etrusci nel tempo stesso, che danno, e si studiano colle loro fatiche di dar luftro es reputazione a quella nobilissima Accademia . lo non provo dentro di me nefiuna ombra di rammarico d'aver mai mancato di prestarvi tutti quei fervizi, che per me qualunque io mi sia , si son potuti prestare , e di cui voi mi avete favorito d'incaricarmi nel carteggio di molti anni ; e ciò ho fatto volentierissimo, e con quella maggior puntualità; e diligenza, che per me si è potuto : e fe più non ho fatto, è piuttosto provenuto dalle mie tenui forze, che dalla non pronta volontà: e tutto questo per aver puramente l' onore di servirvi in particolare circa a quello, che riguardava i

6 1

- 0

vostri studj. Io altrest sono stato favorito da Voi coll' effere dichiarato vostro amico, e corrispondente; come Voi mi ricordare alla paga136. del Tomo IV. ma sapete ancor benissimo con quali espressioni io abbia ciò attestato nella Presazione del I. Tomo delle Inscrizioni della Toscana alla paga xv. e xxviii.

Ma per tornare alla vostra immaginata CONGIURA, contentatevi, che io riporti le vostre stesse parole, perchè torniate a riconsiderarle; poichè forse quando avete scritto una cofa, per le vostre troppe occupazioni non avete tempo di rileggerla . Voi adunque così scrivete alla pag. 142. e 142. Questo assunto avendolo messo in necessita di scorrere al-cuni moderni volumi, gli è rassembrato di scoprir veramente in alcuni de' loro Autori ciò , di che più amici gli avevano gid fatto motto avvisandolo . vale a dire una SPEZIE DI CONGIURA contra quanto è uscito da lui . Chi tiene una strada , e chi un' altra ; chi si appiglia a questa materia, e chi a quella; chi vi usa più artificio, e chi meno : ma l' animo pare il medesimo. Le cose investigate da lui, si è convenuto di non abbracciarle, benche fossero più chiare

co ci cale come effi penfino di noi.

Con Monfignor Fontanini, molti Uomini prudenti hanno tenuto

....

carteggio, e l'ho tenuto ancor io; e se non vi ha dato pena negli altri, non ve la doveva dare nè pure in me, e non dovevate la-

gnarvene .

Molto meno, Sig. Marchese, vi doveva recar cagione di difgusto e di lamento, che io non vi abbia nominato e lodato nel mio Mufeo Etrusco, come il primo a pensare, più di venti anni fono, di voler raccogliere e desiderare di dare alla luce i più ragguardevoli Monumen-ti dell' Antichità Etrulca . Io non ho voluto offendere la verità, e far un' ingiuria alla gloria, che tutta in questo unicamente si deall' incomparabile Senator Buonarroti . Voi non potete ignorare di non averlo faputo, anzi mi reca conforto il vedere, che Voi ambiguamente esponete questa vostra pretensione. Nel Tomo III. delle vo-Are Offervazioni Letterarie alla pag. 240. dove parlate dell' Opera del Dempstero, e della dottiffima Giunta del Senator Buonarroti , scrivete così: Quando gran tempo fa, chi ora ferive , prima di sapere ciò , che a Firenze fi lavorava ( quafi lo steffe spirito si fosse nel medesimo tempo supernalmente mosso in più luoghi ) fu

rammemoranza è degnissimo. L'Opera del Dempstero, come apparifce dall' Approvazione de' Superiori, fu principiata a stamparsi qui nel mese d'Ottobre del 1720, e nell'istesso mese del 1726. fu terminata e si cominciò a vendere; come apparisce dal Giornale de' Ministri della Stamperia Granducale; e lo mostra la Giunta del Senator Buonarroti posta in fine, che ha la data del 1726. Posso dirvi di buon luo-

- ---

12

luogo col testimonio ancora di que' Valentuomini, i quali accudirono a questa Edizione, che qualche anno prima del 1720. anzi fubito, che si feppe, che il Sig. Tommafo Coke Gentiluomo Inglese, ora Mylord LOWEL, aveva quì acquistato l'Opera originale del Dempstero De Etruria regali, fu a tal impresa pensato, e dal Senator Buonarrori fu chiefta al Sig. Coke per illustrarla, e cortesemente l'ebbe ; e quel generofissimo Signore per benefizio de' Letterati , per gloria della nazione Britannica, e per lustro della Toscana, a tutte fue spese volle, che con quella Giunta sì infigne quì fosse stampata.

Alla pag. 202. e 203. del vofiro Ragionamento degl' Itali primitivi fate credere; che Voi non fapeste prima, che quando Voi sosse
in Firenze, che si lavorava per dare in luce il Dempstero: e dite, che,
grande allegrezza di ciò vi pres;
e però desse fubito i disegni da Voi
preparati; perchè se alcuno vi sosse tra essi, non ancor preso da chi
accudiva al lavoro, se ne: potesse accudiva al lavoro, se ne: potesse accusiva al lavoro, se ne: potesse si
cesse questo tanto più volentieri, quanto che vedesse divigers l'i impresa
da un vostro illustre amico il Sena-

tor Buonarroti , a cui fate que ft' elogio ; che non fu forse mai chi l' Antichità figurata, meglio di lui intendesse : ed è veriffimo , e senza veruno scrupolo si potrebbe aggiungere, ancor la scritta. Se Voi aveste veramente dato tali disegni, che avevi già preparati, e se si fosse tenuto per indubitato, che Voi molto prima aveste ideata una Raccoltasì illustre ; si può egli credere , che il Senator Buonarroti, uomo tanto fincero , modelto e grato , aveffe mancato di dirlo, e di darvi la. ben dovuta gloria, nel riportar tali disegni ? Egli nulla ha detto di questo, e nella sua Giunta una sola volta vi ha nominato, non come il primo pensatore a raccogliere le Antichità Etrusche; ma come raccoglitore di Baffirilievi, e d' Inscrizioni antiche Greche, e Romane per adornare il Museo di Verona : e notate, che egli non vi nominò nel testo, ma nelle note in piè di pagina . Alla Tavola xc. in fine della fua Giunta, riporta tre Vasi Etruschi, e soggiugne : Vasa fictilia , quae Patavii adservantur in

Museo C. V. Antonii ex Nobb. a Vallisserio: di questi forse ebbe da Voi i disegni 2 o la notizia, come

m' im-

15

m' immagino; ma non lo fo, nè il Buonarroti lo dice: ed alcuni; che lavorarono fotto quel venerando Senatore nell' edizione di quest' Opera, ai quali egli comunicò tutte le notizie, non ne feppero mai niente. Per chiarirmi, fappiate; che ho voluto vedere a tal fine tutte le Schede più minute del Buonarroti; e guardatele ad una, ad una; non ho trovato altro, che due carte feritte di vostro pugno, nelle quali avete riportato quattro, o cinque Inscrizioni Errusche; e due di queste, mi pare che siano già strampate, una nell' Orsato, e l'altra nel Musco Mascardo Veronese.

Se dunque il Senator Buonarroti con tutti i favori che ditedi avergli fatti, non ha mai detato, che Voi prima di tutti avevate penfato a raccogliere, e indagare le Antichità Etrusche; per qual ragione ascrivete Voi a delitato in me il non vi aver celebrato per tale? E su quali sondomenti volevate, che io l'affermassi è che comune si è, che se mai vi venne voglia d'invaghirvi delle cose Etrusche, quando, come Voi dite, sapeste, che

16 che attualmente si stampava il Dempstero; e perchè Voi vi mostraste tanto invogliato di vederlo, vi fu mostrato: e Voi come attestano gli amici del Senator Buonarroti, e come ho fentito dir' io tante, e tante volte, al medesimo Senatore, avutolo nelle mani per leggerlo con comodo . minutamente lo spogliaste; e vi ricorderete, che il primo Tomo era già stampato, ed il seconde era molto inoltrato.

Subito che Voi foste rimpatriato, pensaste a dare alla suce la. vostra Storia Diplomatica , ricca d' infigni documenti scritti in Papiro Egizio, da altri prima non divulgati . Questa Storia data in luce da se sola, senz'altre Giunte, poteva fare la sua comparsa; ma perche vi stava sul cuore di farvi conoscere da tutto il Mondo come il primo, che avesse avuto la gloria di penfare a raccogliere, ed illustrare le Antichità Etrusche ; perciò dopo quella, foggiugneste il Ragionamento sopra gl' Itali primiti-vi, in cui scoprite l'origine degli Etrusci, e de' Latini. Questo Ragionamento non ha che fare fe non pochissimo, o nulla, coll' Istoria Diplomatica; ma trovaste ingegno-

l'amente l'attacco con essa ; perche udifte dire dal Buonarroti , o leggeste questo alla pag. 103. della Giunta di lui al Dempstero, che credeva, che le famose Tavole di Gubbio contengano patti comuni di alcuni popoli confinanti per causa di confini, o d' altra cosa simile. Dipoi esfendo stata tentata dal Sig. Lodovico Bourguet , celebratissimo Professore di Filosofia in Neucatel, l' interpretazione d' una di queste Tavole, scritta con caratteri Latini; da cui rilevò, che conteneva le Litanie degli antichi Pelasgi : e con tal esempio avendo tentato ancor io l'interpretazione d'una di quelle Tavole fcritta con caratteri Etrus schi, da me proposta nel Museo Etrusco da considerarsi da' Letterati; ed avendo ancor io rilevato, che contiene cose attenenti alla Liturgia degli antichi Tofcani: queste noftre fatiche e tentativi , perche diftruggono l' ingegnoso attacco, che avete trovato colla Storia Diplomatica, e mostrano, che non ha tutta la coerenza con essa il Ragionamento degl' Itali primitivi ; vi ha forse dato tanto di dispiacere, che l' avete voluta tirar giù alla peggio al Sig. Bourguet , a cui , come dirà ap-

6.3

appresso, siete tanto obbligato, ed a me, come avete satto, che non vi ho mai offeso.

Intanto nel mese d' Ottobre del 1726. effendo restata terminata la. frampa della Giunta fatta dal Senator Buonarroti al Dempstero . e nell' istesso mese ed anno essendo venuta alla luce , per ordine del Sig. Tommaso Coke vi su subito tutta l' Opera mandata in dono dal vostro amico, onoratissimo Uomo , Sebastiano Bianchi , Antiquario di S. A. R. e Direttore delle Antichità del Tesoro Mediceo; essendo anch' egli stato uno di quei Letterati, i quali premurofamente accudirono a quest' edizione. Egli avendola la Voi spedita a mezzo Ottobre , la raccomandò a un fuo amico in Venezia che fubito ve la trasmettesse . L' amico esegui puntualmente quanto gli fu ingiunto dal Bianchi : e scriffe, che su' primi di Novembre non dubitava, che l' Opera del Dempfrero sarebbe ftata nelle vostre mani . Voi intanto avendola ricevuta, non scriveste niente al Bianchi , ne rispondeste alle lettere di lui , colle quali vi pregava ad accertarlo del ricevimento dell' Opera . Rammaricatofi

19

il Bianchi dol fuo amico, arguendo dal vostro silenzio, che non vi fosse stata trasmessa puntualmente; fatte nuove diligenze, scriffe l' amico una lettera al Bianchi, che vivesse quieto, e non dubitasse punto; perchè l' Opera l' avevate nelle mani fin da' primi giorni di Novembre 1726. ed eravate in Verona . e non altrove. Mostrò il Bianchi tal lettera al Senator Buonarroti, ed andò in giro, e fu letta da tutti gli amici, che trattavano col Buonarroti, e col Bianchi; ed ancor io fui chiarito della verità : e tal fatto avendolo fentito ricordare e narrare tante e tante volte, come era andato per l'appunto; fin d'allora mi s' impresse nella memoria. nè mai è restato cancellato.

Che a Voi dovesse esser mandata in dono tutta intera l' Opera, del Dempstero con la Giunta del Buonarroti, in nome del Sig. Coke, costa per la consessione da Voi satta alla pag. 204. del vostro Ragionamento degl' Itali primitivi: che Voi l' avesse avuta, costa dalla lettera scritta al Bianchi dall' amico di Venezia; e costa ancora per tessimonio d' alcuni amici tanto del Buonarroti, che del Bianchi, chi, i quali ancor vivono. Tutti i Personaggi, che riceverono dal Sig. Coke in dono tal Opera spedita loro dal Bianchi, risposero subito al medesimo Bianchi, e le lettere responsive di essi non escono del mese d'Otrobre e di Novembre dell' istesso anno 1726. e tali lettere originali si conservano dal Sig. Francesco Bianchi, degnissmo fratello del poco sa desunto; il quale succeduto in tal carica al padre, fin d'allora è Custode della Real Galleria del Granduca di Toscana.

Avuti i due Tomi della tanto desiderata Opera del Dempstero, e la Giunta del Buonarroti, che cosa faceste Voi ? La spogliaste di nuovo tutta . e cavatone il fugo e quintessenza, risolveste di comporre il vostro Ragionamento degl' Itali primitivi, ed aggiungerlo fubito dopo la Storia Diplomatica . Di questo Ragionamento Voi ne faceste sì buon concetto, e vi parve d' aver fatta una scoperta sì illustre . che in fronte al medefimo vi volefte porre questo titolo, per Voi molto, glorioso, preso dalla Storia di Giob V. 27. Ut investigavimus, ita eft . Nel IV. Tomo delle Offervazioni vostre Letterarie ci avete fatto fapere alla pag. 152. che dal 0 4.3

Sig. Lottero chiarissimo Scrittore, e per altri eruditi lavori ben noto, su tosso e con questo titolo: Origines Etruficae & Latinae. Ex Italico Sermone in Latinum convertis Ioannes Georgius Lotterus Augustanu, Lipsiae an. 1731. 4. Vi consesso ingenuamente, che ora è la prima volta, che ho saputo ciò; e se il Sig. Lottero afferma escer Voi stato il primo investigatore delle origini Etrusche; bisogna credere, che nel 1731. non avesse veduto l' Opera del Dempstero, e del Buonarroti pubblicata nel 1726.

Intanto per aver tempo ed agio di considerare, e spogliare commaggiori esattezza questi Opera, e perche il vostro Stampatore non si ritardasse il torchio non si ritardasse il dopo la Storia Diplomatica alla pag. 177. e prima del Ragionamento degli Itali primitivi (che non dovevate forse aver alli ordine) vi faceste entrare nel mezzo il Ritmo dei tempi di Pipino, colla distributo dei tempi di Pipino, colla distributo si prima di versi Ritmici: la quali Opera se abbia che fare con la Storia Diplomatica, ne lascio a i più dotti il giudizio.

un Avviso da Voi disteso, e fat-



to stampare in piccola carra, che io conservo diligentemente . Questo Avviso fa che molti dubitino essere egli stato fatto avanti, che Voi componelte, o almeno stampaste questo vostro Ragionamento degli Itali primitivi, quantunque desse parte di esso come d' Opera già impressa. La ragione di questo dubbio si è: perchè se fosse stato spedito dopo che era stampato il vostro Ragio-namento, Voi l' avereste chiamato Ragionamento, e non Differtazione : ed avereile detto , che l' Opera usciva alla luce stampata da Alberto Tumermanni in Mantova, e non in Verona. Di più Voi non aggiugneste nè il giorno nè l' an-no in cui davate parte a i Letterati di tante vostre Opere collegate, e congegnate tutte in un. libro. Ecco come dice il detto Avvilo .

Alberto Tumermanni ba stampato in Verona un' Opera del Marchese Scipione Massei initiolata Isloria Diplomatica. In questa si sa l'Isloria, degl' instrumenti, e de i diplomi, e si samo vedere le prime origini di tutti gli usi in tal materia ne' Greci, e ne' Romani: con che appare, che Mabilion, e tutti gli altri nom

avendo: pigliata la cosa dalla radice; non banno posuto scoprire il sondo, e l'essenza di tali sistiuti. Si da poi una serie di tutti i documenti in Papiro, che si conservano, e non erano stati ancor pubblicati. Nelle note si fa vedere come ne i Documenti intal carattere, molti e mirabili shagis sono su'i ora stati presi. Con occassone de i documenti in metallo, detti comunemente le Tavole Eugubine: si sa poi una Dissertazione a parte, in cui si scopre l'Origine degl' Itali Primittoi, la qual veramente ha satto maravigliar tutti i dotti, essendo un mirabil complesso di noticie; e di osservazioni tutte nuove, e stabilite quass con evidenza. Dipoi si soggiugne: quass con evidenza. Dipoi si soggiugne:

Dell' istesso Autore si stampera fra poco un Frattato initiolato degli Ansiteatri, e singolarmente del Veronese libri due, nel quale si sara vedere, come l'Istoria di tali edifici era sin ora molto all'oscuro, e come inticramente ignota è poi tunt' ora la strutura maravigliosa di tale edifizio, assatto erronee essendo tutte le stampe, e Disseni sin ora fattine in tanti Libri. Saranno in quesso molte carte che rappresenteran-

Page 1 de la verità dell' internò , e dell' esterno. Ognun vede chiaramente, che per accreditare le vostre scoperte, vi pigliate il gusto di screditar prima quelle degli altri, gettandovi nel partito di quelli, di cui dice Plinio, riportato da San Girolamo all' Epist. 13. Optima quaeque malunt contemnere plerique, quam

· Tutto ciò mi renderà scusato presso chi si sia, se ho avuto qualche repugnanza a non afferire rifolutamente, che Voi fiete stato il primo a porre la falce nella gran. messe delle Antichità Etrusche. Poichè quantunque io avessi fatto contra a coscienza (il che tolga Iddio, che io faccia mai ) quella testimonianza, che Voi desideravate; mi avrebbero sempre potuto smentire tutti quei Letterati , che sapevano che Voi avevate veduta. l' Opera del Dempstero, e del Buonarroti, e che l'avevate spogliata; e così la mia falsa asserzione avrebbe nociuto a me, e non avrebbe: giovato a Voi : anzichè chicchesia mi farebbe venuto addosfo rampognandomi, con una fortiffima conghiettura, con la quale mi avrebbe dimostrato, che Voi offervaste

minutamente i fuddetti due Autori. Ciò manifestamente apparisce dall'Estratto. che in persona d'un altro ne deste suori nell' Autunno dell' anno 1727. riportato nell' Articolo xvi. del Giornale de' Letterati d' Italia nel Tomo Trentesimottavo, Parte prima, uscito alla luce in Venezia intorno la fine dell' istesso anno 1727. Pare che verifimilmente fi possa credere, che a un bel circa sulla fine di Ottobre restaffe stampata quella Relazione, che ivi si dà della vostra Istoria Diplomatica, che dite stare per uscire alla luce in quell' anno 1727. in Verona ( e non in Mantova ) per le stampe di Giovan' Alberto Tumermanni . Indi foggiugnete, e riportate tutto il frontespizio, al quale rimetto chi legge. Dipoi avvedutovi, che variava da quello, che dopo poneste all' Istoria suddetta, e che è ora nelle mani di tutti ; dove si diceva effere stampata in Verona, in un foglio rimesso nel detto Giornale di Venezia all' Articolo xvii. a carte 546. scrivete, e fate stampare, che la detta vostra aspettatissima Istoria Diplomatica finalmente comparifce come frampata in Mantova in quell'anno 1727, con qualche piccola e accidentale varietà nel frontespizio, e R in



in una poltilla , che si legge in piè di pagina , fate intendere , che è terminata di stamparsi, mentre l'ultimo feglio di quel Tomo del Giornale non era ancor frato posto sotto il torchio. Quella piccola ed accidentale varietà, leguita nel frontespizio, colla data finta nel detto e nel Libro vostro di Mantova, fa vedere, che l' Opera non era forse cominciata, quando fi spacciava finita. Quando tal voftro Libro comparve quà (e mi ricordo benissimo, che non si vide, fe non che nel 1728. anco tardi ) tutti quelli, che sapevano come andavano le vostre cose , fortemente fospettarono, e con grandi motivi. che Voi aveste posto un' antidata di un anno nel frontespizio. In detto Articolo adunque facendo Voi una minut ssima critica dell' Opera del Dempstero , e delle fatiche fatte intorno a essa col porre tante figure, e prescrivendo un altro metodo migliore, che doveva tenersi nel dar fuori tal Opera; in persona del voftro amico esaltando e magnificando il Trattato ( notifi bene , che non avevate ancor fissato il titolo della vostra Opera, che poi intitolaste Ragionamento degl' Itali primitivi ) (crivete

vete cost : Ufci mest sono l'insigne Stampa delle cofe Etrusche in Fiorenza : l' Opera è del Dempstero , del quale è da lodure molio il pensiero, e l' intenzione ; ma per altro non molto veramente si può lodare il gufto , e il modo con che l' ba eseguita; non estendovi ordine, e provando più volte i fatti degli Etrusci con Autori moderni, e supposti, ec. A Voi poi folamente è noto , perchè nell' istefso tempo non diceste niente della fatica fatta dal Senator Buonarroti nella fua Giunta, e non ne rilevafte il merito. Diceste bensi effere preziofa in quei due Tomi la gran raccolta di Etrusci Monumenti : ma non approvafte l' avergii collocati difperfi tra lo scritto del Dempstero, e tra quei luoghi dove avevano coerenza o alludevano a ciò che fi trattava: foggiungendo dipoi in biafimo altrui, e in vostra commendazione, che: ne lo Scaligero, ne il Bocarto, ne il Salmafio, ne perun' altro seppero veder lume per fissare l' origine di tal gente ; e che , essa si scava dalla vostra precisissima mente, con un complesso, e accordo tal di notizie, cd offervazioni, che non si pud leggere senza maraviglia insieme , e diletto . Io non vorrei , Sig. Mar-B 2 chefe

legunt .

Non potete adunque negare di non aver ricevuto in dono tutta l' Opera del Dempítero, e la Giun-ta del Buonarroti su' primi giorni di Novembre del 1726 o almeno non potete, fecondo quell' Estratto e Relazione vostra mandata a' Giornalisti di Venezia nell' anno 1727. negare di non l'avere avuta dieci mefi prima, e spogliata minutamente. Questo appunto mi avrebbe potuto rinfacciare qualfivoglia . che avesse combinate le vostre parole, con farmi rimanere un allocco, fe io avessi detto, come Voi pretendete, che Voi siete stato il primo a trattare, e dar in luce cose Etrusche. Nè a Voi, nè a me sarebbe giovato il fare le viste, come dite a carte 203. e 204. del vostro Ragionamento, di non-

aver

aver per anco veduta la detta Opera del Dempstero, scrivendo in tal guifa : Ora tra i Monumenti , ch' io vidi in Firenze per la dett' Opera prepararsi, distinta considerazione parvemi meritar dovessero le sette Tavole Eugubine \_\_\_\_\_ L' averne dovuto parlare nella premessa introduzione alla Critica Diplomatica, mi ba rifuegliato alcuni pensieri, che intorno agl' Itali antichi allor mi passarono per la mente; e tunto più mi sono invo-gliato di sienderli ( sì speditamente però, che il torchio non se ne ritardi); quanto che da chi ha veduta la satica del Dempstero, son fatto certo, non essersi lui dato cura di rintrac-tiar l'origine del popolo di cui trattava ; avendola forse per disperata impresa Anderd trattenendo in quefo modo l'impazienza d'aver final-mente sotto l'occhio una così ampia naccolta d' insigni Monumenti; quali , benebe avanzino quasi tutti gli altri d' antichità, riusciranno con tutto questo per la maggior parte alla Repubblica Letteraria novissimi . La stampa, di cui per grazia del Sig. Coke mi surd fatto nobil dono, dicest condotta gid a termine, benchè non divulgata ancora. E qui notate, che egli è vero, che il Dempstero

B 2

non ha trattato exprofesso dell' origine de' Toscani ; ma in tutta. P Opera, e specialmente nel primo libro ne ha gettati i fondamenti, e ne ha data vasta materia per poterne diffusamente, trattare . E ne anche sarebbe servito per persuadere il pubblico di aver Voi illustrato le Antichità Etrusche, e scoperta l' origine de' Toscani prima di vedere l'Opera del Dempstero, ciò che ripetete nel Proemio del IV. Tomo delle Offervazioni Letterarie : Per mettere dinanzi agli occhi quanto in tal materia fin' or fi è fatto , e per procedere ordinatamente, abbiamo fatto principio dal riferire nel Tomo precedente la superba rascolta d' Anticaglie Etrusche, aggiunta, e inserita nel-l'Opera del Dempstero, e così bene illustrata dal Senator Buonarroti . Succede a quella I Operetta intitolata: Degl' Itali primitivi Ragionamento. in cui fi procura d'investigare l'Origine degli Ftrusci , e de' Latini . Fu annesso all' Istoria Diplomatica. Mantova 1727. 4. e venne in luce appunto nell' istesso tempo , che arrivo a Verona l' Opera del Dempstero ; quale , benche porti in fronte l' an-no 1723. è noto, come non fu data. fuori fe non sul fine del 1726. Non

farebbe dico fervito tutto quelto; perchè troppi fanno quanto impazientemente desiderando Voi l' Opera del Dempstero , volevate minutamente effere ragguagliato di tutto quello, che si faceva in Firenze, e di ciò, che si poneva dentro a tale Opera, e quando veniva, alla luce ; richiedendo tali notizie a' vostri amici. Troppi sanno le premurose istanze, che Voi a me faceste di procurar d'avere più stampe, che io poteva del Dempstero, e anticipatamente mandarvele colla maggior circospezione, e premura. Ognuno fcorge chiaramente, che non porevate alla pagina 235. del vostro Ragionamento scrivere senza vedere il Dempstero, e la Giunta del Buonarroti, che : è notabile il particolar costume degl' Etrusci nelle figure loro di più Desta, di farle coll' ali ; il che spello si ollerva ne' loro monumenti d'ogni genere . E' noto troppo, che il Senator Buonarroti fu il primo a scoprire, e provar questo co' Monumenti Etrufchi, da niun altro per l'avanti pubblicati . In conferma , che questo, non fu uso Greco; perchè i Grecinon diedero le ali agli omeri fe non ad Amore e alla Vittoria, ed

a questi ancora non sempre, e non molto in antico, come Voi dite con molta dottrina; Voi portaste l' autorità di molti infigni Scrittori, i quali fon quelli appunto, che prima di Voi produsse il Senator Buonarroti. Tralascio il dire di tante, e tante altre offervazioni intorno ai riti , e costumanze de' Toscani , fatte confiderare la prima volta dal Senator Buonarrori, e da Voi ripetute nel vostro Ragionamento, come ognuno può vedere, e riscontrare. Anche questo adunque fu uno principali motivi, che io ebbi di non celebrarvi nel mio Mufeo Etrusco; come 'il primo a pensare' alle Antichità Etrusche, e ad illustrarle, per non fare un torto sì' manifesto alla verità, a Voi steffo, ed a quel grand' uomo del Senator Buonarroti, il quale fu veramente il primo ; ed essendo dottiffimo, ed al pari modestissimo, non fi invanì punto di questa sua illufatica, e scoperta: e moltide' fuoi amici, i quali ancor vivono, fanno benissimo ciò che egli diceva di se, e di Voi, quando nel 1728. quà comparve la vostra Isto-

ria D'plomatica, ed il Ragionamen-

to degl' Itali primitivi . Ma

Ma che sto io a trattenervi, quando Voi stesso con quell' ingenuità, che è propria d'un animo ben composto, e d' un S'gnore ben nato, la quale sempre inspira un occulto ribrezzo, quando si tratti di mascherare la verità, e non lascia dire il faiso affatto, quando anche ti volesse; venite a moderare con un forse l'asserzione d'esfore stato il primo a invaghirvi delle Antichità Etrusche : e descrivendo quando cominciaste ad innamo. rarvi degli avanzi de' pr schi secoli, così scrivete alla pagina 151. del Tomo IV. delle Offervazioni Lettes rarie : Perloche fin dieci anni prima di por mano a quella Differtazione ( cioè degl' Itali primitivi ) era ricorso al Sig. Giacinto Vincioli erudi-to Gentiluomo, che pur vive, per aver i disegni dell' Errusche 'antical glie di Perugia : e ben quindici anni innanzi ( recherà maraviglia, come abbiate potuto star tanti lustri senza dare alla luce un parto sì fegnalato, con tante scoperte non più tentate ) avea pregato il Cavalier Mar-mi , perchè gli procuralje quei di Chiuft ; e quasi nell' istesso tempo un' Etrusca Inscrizione molto singolare avea ottenuta dal Chiarissimo Conte

Βs

34
Cammilo Silvestri di Rovigo, in contraccambio d' altra Romana. Veniva a risultar da ciò, come egli, forse prima d' ogni altro de' nostri tempi, si sosse invagbito dell' Antichid Etrusca, e si sosse accinto ad indagarla: questo sorse su in lui delitto; e l' aver ciò accennato, benchè con tutta innocenza, e senza maggior pensamento, gli eccitò sorse malevolenza: ma es protesta qui, che non pretende per questo conto la minima lode, e facilmente accorda, che ciò debba aversi per nulla.

Il mio corto intendimento non fa accordare questo non pretendere una minima lode, coll' accusa, che poco dopo mi date alla pag. 157. fino d' ingratitudine , per non vi aver data una lode, che fin ora vi ho provato e riprovato, che in buona coscienza non vi poteva dare. Quindi fate avvertire la maraviglia, che in tanti è nata nell' offervare, come nel Museo Etrusco non si parla mai del voltro preceduto Ragionamento degl' Itali primitivi; anzi (come Voi dite) quanto è in esso si procura di coprire, o contrariando distruggere. Io non intendo perchè voi diciate preceduto Ragionamento. Se intendete, che precedesse l' Opera del Dempstero e del Buonarroti ; questo , come vi ho

ho fatto toccar con mano, non fuffice; e già come si legge nel Proemio del Tomo IV. delle O. L. da Voi stesso avere ingenuamente confessato, che all' Opera del Dempstero, così ben illustrata dal Senator Buonarroti, succede (sorse succedente) quella intitolata: Degl' Itali primitivi Ragionamento ec. di cui si e fatto poco innanzi menzione alla pag. 30. Se avete detto preceduto, rispetto al mio Museo Etrusco, questo è vero: e di questo credo, che Voi intendiate di parlare.

Perdonatemi, Sig. Marchese mio stimatissimo, io vi compatisco; si vede, che la voftra memoria, perche ha tropfinora lavorato, ha cominciato a infievolirsi: e perciò dite nel IV. Tomo delle O. L. pag. 145. che continuerete questi Tonietti per supplemento a' Giornali, se la vostra salute già vacillante ve lo permetterà. Avendo Voi detto d' avere scorso questi libri, che da poco in quà escono alla luce in Italia, mi pare, che vi sia fuggita di sotto gli occhi la. pagina 70. del Tomo II. del Museo Etrusco, in cui nomino Voi, ed il vostro Ragionamento degl' Itali primitivi, e uso tutto il rispetto, lasciando a' più Dotti il giudizio come

come si debba interpretare quell' Adbarnabam , Città dell' Etruria interiore, nominata da Livio verso la merà del Libro decimo; o se si debba leggere ad Arnam, nella guifa, che si trova scritto ad Voltumnam, cioè ad Volumnæ fanum, O. L. pag. 44. così qui ad Arnæ fanum, fospettando io, che il Testo di Livio sia guasto in quella voce Adbarnabam: sopra la quale Voi notando nel vostro Ragionamento pag. 222. che fu in Cananea la Città di Adar , o Addar , e un' altra detta Naama, o Naam, rammentate nel libro di Giosue Cap. X V. 3. e 41. pare, che incliniate a credere, che da queste sia venuta la denominazione di Adbarnabam , ricordata da Livio . A tal proposito adunque non aderendo alle vostre afferzioni, con tutta modeftia dicendo il mio parere, e citando la vostra Opera e Voi , scrissi : Neque enim credam , boc nomen Adharnahami

complecti duo nomina civitatum Chananæorum Adar & Naama, e quibus boc nomen Etruscorum oppidi Adharnaham ( alii Aharnam , ego vero ad Arnam ) coalverit . Un dispiacere grandissimo vi ha ancora recato, che trattando io nel

mio Museo Etrusco alla pag. 272.

e 373. del Trionfo, dagli antichi Tofcani inventato, male a propofito io citi un luogo d' Appiano, e feguiti in ciò il Dempstero, che lo riporta ; e non mi sia attenuto al vostro sentimento ed alla correzione, che avete fatto della verfione corfa finora in tutte P edizioni, anco ottime: e che io l'abbia per non vi dare la meritata lode , taciuta . Io vi confesso ingenuamente, che quando io stava scrivendo quelle mie Osfervazioni sopra il Trionfo de' Tofcani, mi cadde in mente, che tal correzione vel avefse mostrata o suggerita il vostro; come Voi dite , adorato Salvini : perciò per non offendere la verità, lasciai passare tale occasione, la quale m' impegnava non con tutta certezza a lodarvi. In fatti, dopo aver letta l' accusa, che me ne avete data; ho trovato allato al testo di Appiano, scritto di proprio pugno del Salvini , che quel TITUL pisar, andava tradotto fiffulatorum; mostrando, che satyrorum, come hanno tutte l' edizioni , non era stato bene interpretato. Or siccome con molto giudizio ricavaste da quel grand' uomo moltissime di queste notizie, notandovele sopra car-

**28** cartucce ogni volta, che andavate da lui, come mi ricordo io, e al-tri ancora di avervi veduto fare: così non avrei faputo fe a Voi, o a lui io avessi dovuto ascrivere con verità questa correzione del volgarizzamento d' Appiano; onde è stato meglio, che io non ne abbia fatto menzione : tantopiù , che quantunque Appiano parli del Trionfo di Scipione, e dica, che il coro d'uomini, che lo precedevano fonando cetre, e lire, imitassero le pompe Etrusche, nelle quali questi avevano luogo: non è per questo, che anche ne' Trionfi non v' interveniffero; del qual parere fu il Senator Buonarroti full' autorità di due Vasi Etruschi riportati nel Dempstero T. I.

Lib. I. Cap. XXXVI. pag. 331. Voi dunque, per quanto io vedo, volevare, che io tratto tratto non folamente citaffi il vostro Ragionamento; ma che profondendo a piena mano gli Elogi, vi lodassi tal Opera largamente, e per tutto, e secondo quello, che pareva a Voi, e non giusta a quella idea, che ne aveva io: la quale, quantunque fosse vantaggiosa, non lo era per l'appunto quanto la vostra. Il non aver fatto ciò, non dove-

va certo servire a Voi per motivo di rompere la vostra amicizia, e di mettervi a tamburo battente in campo contro di me, non per combattere, le mie opere , ma per deriderle . Soggiungete dipoi a carte 157. delle vostre O. L. Trovasi chi si è preso piacer d' offervare come pochi sono s paffi antichi , da chi ba poi scritto in questa materia , citati ragionevolmente, che in quel Ragionamento addotti , o accennati non siano . Voi dite bene, e io per venerazione, che ho al vostro celebre nome, e per l' amicizia contratta con Voi, non istarò a contradirvi. Il male si è, che non tutti faranno, anzi non fanno lo stesso: e sapendo benissimo quanto ho finora narrato veridicamente: ed avendo con molta agevolezza. combinati i tempi, rivoltano le voftre parole, e dicono d' aver offervato, che pochi pochissimi sono i passi d'antichi Autori da Voi addotti nel vostro Ragionamento, che pon fossero stati accennati e addotti prima dal Dempstero, e dal Buonarroti .

Mi accusate ancora di aver poco citato il detto vostro Ragionamento: la qual querela non so se mai sia stata fatta a faccia a faccia; e se anche ciò sia materia di querela ? Pure io in ciò ho avuto intenzione d' usarvi un atto di rispetto ; laonde tanto più mi pare strano, che Voi quindi ne abbiate preso motivo di crucciarvi . Per dirvela, Sig. Marchefe, con tutto l' offequio, in molte cose non convengo col vostro fentimento : e benche abbiate pofto in fronte al vostro Ragionamento quel titolo decifivo, Ut investigavimus, ita est: considerando io; che quantunque questo luogo di Giobbe fia di fede; non è però di fede l'applicazione al detto Ragionamento; nel mio interno fono rimafo di parere contrario al vostro. Voi fapete meglio di me, che nel mondo non usa più quell' adros toa : e che niuno fi picca di trovar un altro di diverso parere, e che gli contradica , purchè il faccia con modeftia. Ma il mio rispetto verso di Voi è passato più oltre; perchè per non vi contradire in guifa nessuna, aveva occultato dentro di me questa varietà di sentimenti, e passato fotto filenzio il vostro Ragionamento degl' Itali primitivi, dove non potevamo concordare, come è fe-guito particolarmente nella vofira. scoperta, di far venire i nostri antichi

tichi Tofcani dalla Moabitide . dalla quale dite, che furono difeacciati da' Cananei : essendomi paruta più verifimile l'opinione del Sena-tor Buonarroti, il quale scriffe, che da molti Monumenti di questa nazione si poteva arguire, essere gli Egizi : ful qual piano io ho lavorata la prima Differtazione, che ho posto nel mio Museo Etrusco, de Tyrrbenorum origine, corumque in Italiam adventu, & Idololatria. In essa ingenuamente espongo da quali-Autori io abbia imparato circa a. questo punto cose molto notabili. Egli è fembrato a più d' uno, che Voi nel trattare quell' origine degli Etrusci, abbiate rinnovata l' antica opinione degli Aramei, tanto derisi a tempo del Giambullari, e del suo-Gello; i quali si ingegnarono di far-venire la lingua Toscana dalla Caldea, o dall' Ebrea; fopra di che parla dottamente il Senator Buonarrott nel S. xL. della fua Giunta :: e Voi in genere di lingua Ebrea, fecondochè ho udito dire a uomini in essa peritissimi , mostrare di non avere per anco tanto fondamento da poter parlarne, e giudicarne in maniera, che uno si possa

arrischiare a seguirvi ciecamente. E di vero se io avessi seguitato la voftra opinione, Voi mi avereste fatto agrossire, e pentirmene non poco; poiche avendo dipoi Voi stesso meglio confiderata la scoperta; si vede, che non l'approvate più; e perciò fiete tornato a fare un nuovo Trattato diviso in quattro Libri della Nazione Etrusca, e degl' Itali primitivi , che è più distinto: e l'avete posto in primo luogo nel Tomo IV. delle Q. L. lo l' ho letto con gran piacere, e mi unifco cogli altri a pregarvi, che lo terminiate, e rischiariate molte cose importanti, ancor restate in un gran buio, e caligine : e secondo quelchè avete ideato, non lo lasciate così imperfetto, e mancante; ma aggiunghiate quelle belle offervazioni. che avete promesso intorno all' Alfabeto Etrusco, e sopra le samose Tavole di Gubbio . Che poi Voi abbiate disapprovato quel vostro primo Ragionamento degl' Itali primitivi; basta, che io vi ripeta, colla voltra benignissima permissione, questo periodo solamente, da Voi scritto nel Proemio, che fate a quel nnovo. Trattato alla medefima pag. 6. del LV. Tomo delle O. L. Noftro nefa

par che sarebbe adunque, di far qui relazione del sopraddetto Ragionamento; ma poiche, essendo stato assai frettolosamente luvorato, molte cose al-lora in picciol fascio si strinsero, senza a bastanza distinguerle: noi ab-biam creduto meglio di presentar qui un altro Trattato dell' Autor medesimo in tal materia , o vogliam dire l' istesso, ma di molto ingrandito; avendo egli in questo separati i punti diversi, e aggiunti i Monumenti nuovi , e importanti .

. Ma tornando all' acre doglianza, che fate del non aver io abbastanza citato il vostro Ragionamento degl' Itali primitivi , per cui l'animo vostro contro di me

In chiara fiamma, e memorabil arse: dico di nuovo, che questo non mi pare, e forse non parrà a nessuno causa da farne querela; e ve lo proverò col vostro fatto, e coll'esempio di varie persone dotte, e savie. Ne vi crediate, che io voglia accennarvi quello che dicono alcuni, che Voi in questo vostro nuovo Trattato, da Voi tanto migliorato non abbiate citato il mio Mufeo Etrusco, anche in molte cose, che avete prese di peso, come dicono

44
cono coftoro, da quel libro: al che veramente non ho avvertito, ne voglio stare per certo a farne il confronto, lasciandone ad altri il giudizio. Conciossiache per me sarà una pur troppo invidiabil gloria, che Voi dopo dodici anni, e più, e dopo l'edizione del mio Musco Etrusco, abbiate mutato parere, col fare un nuovo Trattato, asserbos amente lavorato, e senza una bassante dissinaione

Veddi benissimo, che in qualo che luogo potevate aver citato qualche Inscrizione antica da me pubblicata, portandolo le vostre Offervazioni -; ma Voi sempre l' avete taciuto: e io che mi riconosco in12 degno d' un tanto onore , e perche non posto sapere i vostri fini, e perche finalmente fo che è in hi berta di chi scrive, il farlo . o ill non lo fare : non ho ne pur benfato a dolermene . Nella vostra Onera intitolata : Galliae Antiquitates , nell' Epistola VI. pag. 29. dell' edizione di Parigi del 1733. ed alla: pag. 31. dell'edizione di Verona del 1734. Voi rammentalte una Inferizione rariffima, da me pubbicata nel? Tomo I. delle Inscrizioni, antiche della Tofcana alla pag. 429. num. 1.

ma non dicefte, che ivi era già flata pubblicata da me. E nè meno poi lo diceste quando, essendo Voi in Verona . la deste finalmente tutta intera alla luce nel Tomo I. delle vostre O. L. alla pag. 220. ma non come l'aveva data io . Torno a dirvi , che non me ne dolgo, anzi ne meno mi dispiace, che Voi in tal congiuntura non rammentaste la mia fatica, come si suol fare da tutti gli Antiquari, quando si pubblica di nuovo qualche lapida, da esti prima. pubblicata. Mi dispiace piuttosto, che Voi avendo veduto tal lapida meco, quando stava sciolta coll' altre nella Villa del Sig. Conte Galli, ed invaghitovi di essa, ve la faceste subito vostra, essendo piccolissima, senza che io allora me ne accorgessi; e nel pubblicarla vi commetteste non pochi sbagli. L'Iscrizione è questa.

V TI. LATINIVS TI. L. DORI O AGRASIA TI. L. RVFA HOC. MANSYM. VENI. IIII. K SEPT P. SVLIPICIO. C. VALGIO. RVFO CONSVLIEVS

Nelle note da Voi fatte nel detto Tomo, mostraste la rarità della medesima defina leggierifsima tavoletta di maramo Greco, con far confiderare quele l' HOC. MANSUM. VENI e di avverrifie, che era anteriore di 10. anni alla Nafcita del Salvatore. Ma perdonatemi, Sig. Marchefe, fe io mi fo ardito di dirvi, che Von la guaftafe, ferivendo: C. VALERIO. RVFO, in vece di C. VALERIO. PE la fretta la deffe in questo modo fcorretta:

W. TI. LATINIVS. TI. L. DOR...

O. AGRASIA. T. L. RVFA.

HOC MANSVM. VENI. HIII. K. SEPT.

P. SVLPICIO C. VALERIO. RVFO

CONSVLIEVS.

Dodici anni, e non dieci avanti la Nascita del Salvatore, e 742. dalla fondazione di Roma , furono Consoli Publio Sulpicio Quirino, e Cajo Valgio Rufo. Poiche effendo stato eletto Console Marco Valerio Meffalla , Barbato , Emiliano ; dipoi morto in tal carica, gli fu forrogato Caio Valgio Saturnino , Rufo : e questi avendo rinunziato, gli su dato per Collega Caio Caninio Rebilo : e costui parimente essendo morto, gli fu furrogato Publio Sulpicio Quirino: il che rende più curiofa e rara la lapida; mentre pone prima di Caio Valgio Ru-

Rufo , che rinunzio , Publio Sulpicio Quirino , che fu l' ultimo furrogato; se però Voi approvate quel che è stato notato poco sa sopra i Fasti Consolari del Sigonio. E posto, che Voi non voleste citar me (che torno a confessare di non esser degno di questo onore, e di non lo andare la Dio mercè mendicando ) in veruna guisa non dovevate lasciare di dire , che tal Inscrizione prima fu copiata da Marquardo Gudio quando era tutta intera, e nonmancante nel finistro lato : e che nel 1731. fu pubblicata da Francefco Hesselio nella Raccolta Gudiana alla pag. CCCLVIII. 7. benchè con varietà negli ultimi due versi. Scrisse Marquardo Gudio esser questa Florentiae, in Villa Angeli Galli; ma da quel tempo, che Voi la vedeste, e ve la faceste vostra, non vi è più: avendola Voi donata, come dite, al Museo di Verona, dove la potevate riscontrare quando la stampaste intera ultimamente nel detto Tomo I. delle Offervazioni Letterarie.

Non dovevate per nessun conto lasciar di fare onorata menzione del dott simo, modest simo, e incomparabile Monsignor Bianchini vostro Concittadino, e a cui siete tanto

tenuto : e tanto più il dovevato fare, quanto la giustizia il voleva, e la materia stessa vi strascicava a forza a ifarlo in guifa, che non potendo Voi far altro, l'accennafte col nome d' un gran Letterato; ponendo ful principio dell' Articolo nono del Tomo II. questo titolo : Superbo , e non più pubblicato Cameo ec. dipoi diceste così : gran Tazza d' Agata. orientale figurata del Museo Farnese, ora Reale di Napeli . Alla pag. 340. attribuendo a Voi il merito d'averla da ta in luce il primo , scrivete così : Per darla fuori ne fece formare il disegno un gran Letterato, chiamato molt' anni fono per certo lavoro a Parma dal Duca Francesco: ma distratto poi in molte applicazioni, passò all'altra vita prima d' aver eseguito il suo pensiero. Voi, che movete lite a. chi non vi nomina senza bisogno, come potrete difendervi d'aver velata la verità, e d'aver taciuto, che Monfignor Bianchini il primo fece fare a sue spese e il disegno, e l'intaglio di questa famosissima Tazza, della. quale credo, che parli Benedetto Varchi nel libro x vi. alla pag. 623. della sua Istoria, quando era posseduta da' Principi della Casa Medici . La disegnò esattamente Rocco Pozzi, ed in due Tavole di rame l'incife il nostro celebre Carlo Gregori . il quale effendo qui vivo, può con-fermarlo. Monfignor Bianchini fotto vi aggiunfe in Latino la fipiegazione delle figure; e questa Voi avete levata; ma io ne ho le prime stampe, ed altri ancora le hanno per dono di Monfignor Banchini, il quale fu il primo a farla difegnare, e intagliare a sue spese, e darla à suoi amici . Voi vi siete servito di que le steffe stessissime due Tavole, senza dirlo. Non meritava quell'illustre Prelaro questo trattamento da Voi. Pur nessuno ve ne ha fatta querela : e niuno pur ve la fa dell'aver posto in filenz'o i favori fattivi dall' Abate Anton Maria Salvini, non gli avendo mai rammentati, se non altro nella Prefazione della vostra Traduzione del primo libro d' Omero, ripetuta nel Tomo I. delle O. L. al la pag. 325. anzi quivi dite aver Voi inventato i nomi composti, come la bianchibraccia ec. quando egli prima di Voi tradusse tutto Omero, e vi fu scorta e duce, e non tanto ammife come Voi dite ma cred ed uso prima di Voi molti di questi nomi composti . Nessuno vi rimprovera, che abbiate lasciato di menzionare Se-230

bastiano Bianchi tanto lodato dallo Spanhemio, dal Noris, e da altri rinomatissimi Letterati, per li favori da effo avuti , da cui riceveste i difegni di molte Medaglie per vantaggo de' vostri studi : o Eustachio Manfredi , uno de' più grandi uomini del nostro secolo, di cui avete inserita l' Istoria della celebre controversia sulla figura della terra, nel IV. Tomo delle Offervazioni Letterarie all' Articolo VI. pag. 252. fenza dire di chi fia; onde ognun crederà , che Voi ne fiate l' autore, quando non glielo faccia fubodorare la varietà dello stile, e qualche altra ragione ..

Non ho sentito, che si lagni di Voi nè meno l' eruditissimo Sig. Canonico Mazzocchi: del quale dopo essere stata stampata d' un buon pezzo l' Opera sopra l' Ansiteatro di Capua; essendovi venuta voglia di dare anticipatamente alla luce un. Trattato dell' Ansiteatro di Verona, benchè dovesse andare inserito nella Verona illustrata, Voi non nominalte tal sua fatica; e dipoi gli scrivesse una lettera, in cui gli dicevate, che ultimamente avevate letto il bel libro di lui, ed avevate assai goduto nel vedere, che vi

era venuto fatto di pensare come egli pure aveva pensato in più diversi punti, e particolarmente nella spiegazione della frase sepolerale

fub ascia dedicavit.

Deste tempo fa alla pubblica luce, insieme co' frammenti delle voftre Poesie Italiane, un vostro parere circa i fulmini, i qua'i dite., che non vengono d' alto in ballo . ma che nascendo in terra, si scagliano verso il cielo; e questa sentenza da Voi cotanto applaudita, e spacciata fenza nominarne il vero autore, ha avuto quel corfo, che ognuno fa: e pur niuno in tanti anni ha aperto bocca per dirvi ne pur con tutta moderazione , non che con farvene altissimi lamenti come avete fatto meco, che questo voftro pretefo ritrovato non è vostro. ma del rinomatissimo Filosofo Benedetto Rassinesi Gentiluomo Fiorentino. Egli l'espose nel libro, che dedicò alla Sacra Maestà di Luigi il Grande Re di Francia, e lo diede alla luce in Pifa in quarto nel 1699. con questo titolo: La Filosofia a rovescio, ovvero Dialogo intorno agli Elementi per cagione del Fulmine . Questo primo discopritore di un fiftema sì nuovo, e non trat-C 2

tato da altri, alla pag. 138. fi esprime cost , mostrando , che il Maefire impari dallo Scolare, chiamato Simplicio. Maestro : Dite di grazia questo vostro parere circa il moto del fulmine . Simplicio : Per quanto a me pare , acciò segua secondo l'ordine di natura , cioè semplicemente , e puramente, che nasca in terra il fulmine, e poco sotto, o sopra si accenda, e che poco si allontani il fuoco di dove si accende . Dipoi alla pag. 141. e 142. Simplicio porta le sue ragioni , che io tralascio per non vi tediare. Di questa scoperta Voi ve ne fiete si compiaciuto, che avete voluto ripeterne la memoria alla pag. 73. del IV. Tomo, notando così, che Plinio nel Libro II. Cap. 52. dove parla de' nove Numi, a' quali i Toscani attribuirono i fulmini : Etruria erumpere terra quoque arbitratur que infera appellat : avete fatto questa offervazione : La forza della prevenzion popolare non gli lasciò proferire , che non vengano affolutamente dal Cielo; e che l'ordinaria generazion loro sia dove qui basso avvampar si veggono, come a' giorni no-

stri si è conosciuto.

Lo stesso posso dire del dottissimo Sig. Alessandro Gordon, da Voi

conosciuto poco tempo fa in Londra, e riverito in persona, a cui vi professate obbligatissimo per tanti favori fattivi, e vedeste la segnalata: fatica . che egli ftava facendo nell' illustrare i più infigni Monumentidegli antichi Egizi, di cui già ne ha pubblicato un saggio ; poiche Voi-nel Tomo IV. delle O. L. alla. pag. 202. avete colla meritata lode: descritta tal fatica; ma avete taciuto, non fo per qual vostro fine, il nome d' un Letterato sì illustre, e, cotanto benemerito.

Eccovi adunque, Sig. Marchese riveritissimo, chiaramente provato, e dimostrato e col vostro esempio, il quale avete lasciato di nominar tanti, quando lo richiedeva qualcosa di più che la convenienza; e coll' esempio di molti gran Letterati, che di ciò non ve ne hanno fatto querela, che nè pur Voi la dovevate, ne la potevate fare a me, del non avervi nominato, e lodato, quando ho fatto questo; ma del non averlo fatto appunto come volevate Voi . Con non diffimil metodo vi proverò, che nè meno vi dovevate: offendere dell'avere io dissentito con tutta civiltà, anzi con tutto il rispetto, e la venerazione dal vostro C 2

parere, quando Voi vi siete mostrato di contrario parere da tanti Letterati vostri amici e talora senza ragion veruna. Esempio di ciò che io dico fia il nostro Senator Buonarroti, di cui scrivete pel III. Tomo delle Offervazioni Lettetarie alla pag. 242. Molto piacerebbe ancora di veder questo Trattato ( Voi parlate della. Giunta da esso fatta al Dempstero) in lingua volgare, come egli l'avea disteso; esendo stato messo per altro erudito soggetto in Latino, a motivo d' essere in Latino l' Opera del Dempstero, alla quale per l'opportunità dell' occasione si è voluto darlo in groppa. Voi vi dovevate ricordare. che venite con questa critica a contradire a Voi medesimo, che parlando del Senator Buonarroti nel Ragionamento degl' Itali primitivi alla pag. 202. e 203. così scriveste ful proposito d' avergli, come Voi dite, comunicati i difegni, che avevate preparati, per arricchire la nobil Raccolta dei Dempstero : Feci questo tanto più volentieri, quanto, che vidi dirigersi l' impresa da un mio illustre amico il Senator Buonarroti: del qual uomo non fu forse mai, chi l'antichità figurata meglio intendesse. Non parrebbe presso gli stranieri troppo

ardito questo mio dire , se l' Opera di lui sopra i Medaglioni , e sopra i Vetri Cimiteriali sossero suor d'Italia alquanto più considerate ; il che dall' esere in nostra lingua scritte, viene impedito. Voi non vi accorgeste, che così scrivendo, si presagiva, che l'istessa disgrazia avverrebbe alle voftre Opere ancora scritte in lingua volgare? Molto mi dispiace, che chi vi ha detto o fatto dire , e stampare, che il Senator Buonarroti scrisse in lingua volgare la sua Giunta al Dempstero, e che poi per altro erudito foggetto fu messa in Latino, vi abbia sì fortemente ingannato. E chi fa, che tal falfa notizia non vi sia venuta da chi vi avea detto, che io era vostronemico? Io vi afficuro, Sig. Marchefe, che non in volgare, ma in-Latino fu distesa, e lavorata la. Giunta al Dempstero da quel Valentuomo: io l'ho più e più volte veduta originale conservandos ancora ; e se la vorrete vedere , ripassando di Firenze in un altro vostro Giro Autunnale, il Sig. Leonardo Buonarroti figliuolo del medefimo Senatore, si farà pregio di mostrarvela, e chiarirvi della verità, ch'è indubitata. Or quanto vi fosse amico:

il Buonarroti, si vede fra l'altrecose da questo, che gli scriveste una
lettera, che è la x11. del libro intitolato Galliae Antiquitater, sin quando era morto di pund' un mese sa.

Di questa verità medesima può effer testimonio il Signor Lodovico. Bourguet, celebre per le sue Opere Filosofiche date in luce, e tanto benemerito per le fatiche fatte fopra le Antichità degli Etrusci, e de' Pelasgi, e per aver interpretato il primo di tutti una delle famose Tavole di Gubbio, scrittanda gli antichi Pelafgi con caratteri Latini : da cui vi furono dedicate due fue Opere con uno strepitofissimo Elogio. E pur tuttavia avete da esso: dissentito, ed avete avuto coraggio di scrivere, che egli ha una certa: pendenza al mirabele; e che dulla facilità in altri ritrovata, fon nate tali novità, e dul lafeiurfi trusportare da qualche vissone ; il che ad altri ingegni grandi è avvenuto : e benche diciate ingannarsi alquanti intelletti de' migliori d' Italia, i quali tengono per fermo e indubitato, che. il Sig. Bourguet e con questa, e coll' altre versioni dall' Etrusco, or dal Pelasgo si sia preso giudeo, e fi rida saporitamente con qualche amico

di tania gente, obe le ba ricevine per ferie, e per vere; pur ancor quefic avete voluto manifestare; e spargere questa mala voce. Nulla voglio parlare dell'aver derifo lui, e gli Accademici Cortonesi, chiamando la loro Prefazione à Saggi, di Disertazioni, l' Aporeosi del Sig. Bourguet Accademico Etrusco.

Io vi confesso, che ho pena d'avervi tanto trattenuto, e forse noiato, e ne ho pena grandissima : però , come potete sapere, sono stato un pezzo irresoluto, se io mi dovea non solo presso di Voi, gentilissimo Sig-Marchefe, ma presso il pubblico ancora fincerare. Certo se fosse stata da Voi criticata solamente la mia Opera per quello che concerne la pura erudizione, avrei lasciato per atto d' ossequio di replicare, e me ne farei stato al giudicio de' Letterati indifferenti. Ne meno mi avrebbero mosso gli scherni, le le beffe, che fate di me ; conciossiache siccome mi arrecherebbe un grandiffimo interno rammarico, e un roffore , e un pentimento indicibile ; quando io fossi trovato nel numero degli- schernitori , e di quelli , che in cathedra irriforum federunt : così non mi sturbo, che altri mi scher;

Juperfluo; perche Voi gli averetutti a mente, e come fate veder re, efattamente gli praticate.

Ora poi, giacche ho prefa la penna in mano, pafferò per mia erudizione.

che ne avere fatto pubblicamente, fi uniformi con quei fentimenti, anzi oracoli, da Voi infegnati nel Cap. II. del Libro I. della Scienza chiamata Cavalleresta. Io non sto qui a ripetergli, come di buon genio farei per mia consolazione, essendo ciò

dizione, e per modo di discorso a ragionare fopra le cose da Voi censurate nel mio Museo Etrusco. Alla pag. 159. mi avete data la. taccia di avere attribu to tutto alla Nazione Errufca, e da quella aver derivato tutto : ed io vi rifpondo, che non fono uscito suori di quello che è stato attribuito a effi , o derivato da effi dal Dempstero, e dal Buonarroti. Ho citati antichi Scrittori al certo non Etrusci; perchè questi effendosi perduti, noi non gli abbiamo, come Voi ben sapete, ma Latini : ed ho confermato con altre riflessioni, e con altri Monumenti quelchè da esfi o da altri era stato detto della Nazione Etrusca : e mi piacque il citare piuttosto l' Opere di questi Valentuomini, che il vostro Ragionamento, lavorato da Voi su questi modelli , che non avete mai citati. Voi per lo contrario attribuite tutto a' Latini fenza citare Autori . Alla pag. 123. avete scritto, che Giano, fecondo che dicono le Favole, stette nascoso nel Lazio, c che però il nome di Latium ne venne . Gli antichi Scrittori ci dicono tutto il contrario, riferendo ciò a Saturno, non a Giano. Eccovidil

C 6

testimonio di Ovidio nel Libro I. del Fasti versi 235.

Hac ego Saturnum menini tellure receptum: Caelitibus regnis ab love pullus erat d' Inde diù genti mansit Saturnia nomen: Dicta quoque est Latium terra, latente Deo.

Eccovi quel di Virgilio nel Libro viridell'Encide vers. 357, che non confonde il Lazo col Gian colo, come Voi fate:

Hanc lanus pater, banc Saturnus condidit arcem: Claniculum baic, illi fuerat Saturnia nomen.

Solino afferma l'istesso, e dice, che non ciede estervi persona si ignolitante, che non sappia questo: Nam quis ignorat, vel dictum, vel conditum a lano, laniculum: a Sasurno Latium, atque Sasurniam? Secondo quello, che Voi dire? pare; che supponghiate, che il Gianicolo fosse nel Lazio, e perciò scrivete alla pag. 162. dove abitando, e regnando, gli diede il nome; onde quivi; e tra gli antichi Latini si credeva avesse cominciato il suo Regno, e sego poi anche nell' Eururiu. Il satto andò diversamente; perchè Giano, si

prima conofciuto qued nadorato mela l' Erruria , che nels Lazio (i ne cio mai mi farei creduto, che Voi non fapefte . che il Gianicolo fu . ed è nella Tofcana, e non nel Lazio; laonde Giano abitando nel Gianico. lo, a effo diedenil nome : in effo cominciò il suo Regno, lo stabili, e dipoi, los stese anco nel Lazio , che diede per fede', emper Regno a Sal turno ... Udite Macrobio , che Voi dite effere fato citato da me non fenza sbaglio , che così scrive nel Cap. VII. del Libro I. de' Saturnali: Hect igitur ( cioè, nel Gianicolo) Janus d, cam Saturnum claffe perve-Etum excepiffet bofritio , & ab eo edoctus peritiam ruris , ferum illum & rudem ante fruges cognitas victum in melius redegistet , regni eum focietate muneravit . Che poi Giano fosse Dio degli antichi Tofcani, Voi non me lo negate; perchè, come Voi ancora offervate , e prima di Voi l' offervarono tanti Scrittori addotti dal Dempstero, e da altri, e si prova dal Senator Buonarroti al S. xv. pag. 21. della sua Giunta, Giano Bifronte è espresso nelle monete de' Toscani antichi . Non vi era ancor Roma, quando prima da' Toscani, el poi da' Latini: Giano, e SaSaturno furono tenuti per loro principali Dei; ma Voi confondendo i tempi, così scrivete alla pag. 161, Il nostro autore fa Giano Deita Etrusca. Tutto si può dir di lui; perchè se si vuol sar caso di qualche autorita particolare, tutto di lui su detto; ma se si riguarda il complesso degli Seritori, e delle notizie, nulla ebbero di proprio Roma, e i Romani, se Giano sin dalla prima ori-

gine non fu lor proprio.

Tanto Giano, che Saturno venuti in Italia, approdarono alla riva del Tevere, così appellato dagli Etrusci, come nota Varrone nel Libro Iv. de L. L. Tiberis , quod caput extra Latium, si inde nomen auoque effluit in linguam nostram , nibil Latinum. Vedasi ancora il Crinito de bon. difc. Lib. xvIII. c. 13. I Toscani avendo occupato il Gianicolo. e tutto quel tratto di paese di quà dal Tevere, cresciuti, occuparono ancora il Vaticano, e più oltre dipoi si stesero. Plinio nel Libro vi. Cap. 44. ci dà questa notizia : Vesustior autem urbe in Vaticano ilex in aua titulus aereis litteris Etruscis : religione arborem iam tum dignam fuille significat . Indi tennero il Monte Celio, la vallata tra il Palatino,

62

ed il Capitolino ; e fi dice , che ivi fu trovata una testa umana con lettere Etrusche nel farsi i fondamenti del Campidoglio da Tarquinio Prisco: dipoi popolarono ancora il Vico Tusco, ed i sette Paghi, come narrano Don sio, Plutarco, Livio . ed altri fcrittori : Tufcorum, ante Romanum imperium , late terra , marique opes patuere; così scrive Livio. Da chi poi avesse origine Roma, se dagli antichi Etrusci o Pelafgi, o dagli Achivi, o dagli Arcadi . vedansi le opinioni di vari Scrittori antichi addotte da Festo alla voce Roma. Potranno molto dottamente dilucidare tal punto i Signori Accademici Etruschi. Ma avendo io detto nel mio Museo Etrusco, che Giano è stato il primo Dio de Toscani; non ho perciò mai negato, che non sia stato adorato nel Lazio, e da' Latini; e per conseguenza, che non sia stato proprio Nume di Roma, e de' Romani.

Voi ferivete alla pag. 161. che nel mio libro vi è una citazione falfa, ed in fatti ella è tale; poichè Donato non comentò Orazio, ma Terenzio. Pure confido, che ogni persona indifferente mi userà l'amorevolezza di credere, che io quivi

Offendar maculis, quas aut incuria fudis, Aut humana parum cavis natura

Così ancor io vi avrei perdonato due non piccoli errori , ne' quali fiete incorfo nel criticarmi negando alla pag. 185. che i giuochi scenici si facessero per onoranza de' morti nelle loro esequie : ancorche Voi nell' Addenda ( perchè avete in uso di fare onelle vostre Opere per fino a sei o sette Addende, oltre a molti Errata corrige , come fi vede nella vostra Verona illustrata) accortovi di questo errore, abbiate avvertito così il Lettore alla pag. 185. Levisi il venso 21. e i due suffeguents. Cost parimente dovevate fare alla pag. 184. del vostro IV. Tomo dove effendovi giunto nuovo quel che io scrissi, parlando della Pompa trionfale presso i Romani alla pag. 273. del M. E. Iuncti currui fex equi, non raro etiam leoner , 60 elephantes : reffendo a tutti noto il trionfo di Marco Antonio rammentato da Plinio nel Lib. VIII. Cap. 16. e da altri : e quello di Eliogabalo descritto dal Lampridio ; Voi scriveste : il che se fosse, averebbero fatto poca strada ; perchè i leoni son male bestie, e asai difficili a foozzonare . ic Alla pag. 137. del M. E. dove parlando di Bacco, io fcrivo : Tradunt etiam Ariflides & -111.11

Lucianus , Bacchum Saltandi arte, quam Satyri eius ministri invenere, Tyrrbenos & Indos & Lydos, bellicosas gentes, devicisse, suoque imperio subiugasse. Voi alla pagina 169. del Tomo IV. ci fate questa osservazione per deridermi, ma non già per farmi imparare qualche cofa: Forfe a cagion di questa, per l'avanti incognita vertà del Ballo, faranno in oggivenuti a così alto prezzo coloro, che su' Teatri l'efercitano . Vi scappano queste lepidezze, perchè, come avvertì Marziale nel Libro X I V. Epigr. 111.

· Securae nimium , follicitaeque manus

Per la vostra troppa fretta, e per le vostre troppe occupazioni, fenza veruna ragione mi avete ascritto a enormiffimo errore il non avere segnato mai in piè delle dugento Tavole da me riportate, la qualità del Monumento, nè il luogo ove fia custodito :: e scrivete alla pag. 162. e 163. che sarebbe stato meglio il far questo, che porre il nome di que Signori, a' quali mi fon dato l' onore di dedicare le Tavole , effendofi fottofcritti benignamente a tale Opera. Io per me voglio credere, che Voi abbiate ciò fcrit-

67

scritto a buon fine, più per zelo, che per far credere, che son dubbi e supposti i Monumenti da me riportati ; perche non ho indicato fotto a ciascheduna Tavola i Musei da' quali gli ho presi . Ma se Voi avevate la benignità di scorrere con più posatezza il mio Museo Etrusco, avereste trovato, che nel primo Tomo io ho fatto diligentemente, e l' uno, e l' altro. Alla. pag. xxx1. classe per classe è stato dato da me Index Monumentorum Etruscorum, quae e compluribus Museis in boc Opere proferuntur, & illustran-tur; il qual segue dopo la Prefazione al Lettore, e si dice in esso la. qualità, la grandezza, e 'l luogo dove si trovano tali Monumenti.

Nel II. Tomo poi alla pag. xxv. si dichiara dove esistano quelli riportati per ornamento dell' Opera, e questi sono i fregi, le lettere, e le finali, tutti cavari dalle Antichità Etrusche. Oltre a ciò alla pag.
xxxx. si danno di nuovo, ma per
alfabeto a Casati i nomi de' Fautori,
e Sottoscritti a quest' Opera, come appunto desservate, dicendo
a c. 163. che per i loro momi non
mancava luogo separato. Vedete,
che anche sacendo come Voi suggerite,

gerite; tuttavia per troppa avidità di contrariarmi , non siete ne pur contento. Che poi sia scorso qualche errore nella dedica della Tavola xcir. in cui dite, che si crea di propria autorità un nuovo Sozio dell' Accademia Reale di l'arigi , del quale illustre Corpo, Voi che scrivete, dite d' essere obbligato a tener le parti : bisognava che Voi ne rendeste di ciò la ragione. Forse per qualche vostro recondito fine avete diffimulato di aver veduto o letto il frontespizio dell' Opera del medefimo foggetto, data in luce in Roma nel 1736. e dedicata a un Perfonaggio qualificatissimo della Francia, in cui col pregio di tale onoranza si è denominato.

Ma tornando di nuovo a difendermi con ingenuo candore dalla mal fondata taccia, che mi date d'imperito, e d'impostore; considerate meglio, vi prego, la verità senza passione, e statene sicuro, che non-sono andato alla cieca, senza prima bene esaminare queste anticaglie; ma ho fatto ciò con quella diligenza, che ho potuto maggiore: e non essendomi sidato del mio parere, ho ricercato il giudizio d'altre persone perite, collequa-

quali peravventura concorrerefte aucor Voi, se spogliato d' animosità aveste veduto, o considerato da par vostro quei Monumenti Etrusci, che ho riportati : e bastava che Voi vi foste portato alla Galleria Medicea, come ne aveste l'opportunità, quando alla fine 'd' Ottobre dell' anno passato, dimoraste per otto giorni in Firenze, che ne avreste veduti buona parte, e certamente più di quei pochissimi , che avevate veduti quando scriveste contro di me; ma quello, che non avete fatto, spero, che in altra congiuntura lo farete . Elistono ancora , ed eliste. ranno tutte queste antichità sincere, e legittime, e sono Etrusche, antiche, antich'ssime, e in ispecie gl' Idoli ancora, la scultura de' quali è stata da me divisa in più gradi di tempi, nell' infanzia, e nella... puerizia dell' arte, nella quale s' accostano a' simulacri degli Egirj: nella adolescenza, e nella virilità, potendo tal volta stare in questo ultimo grado al paragone dell' Opere più belle de' Greci, di che non ve ne sto a dare gli esempi: ba-stando, che io vi accenni solamente la statua di bronzo grande quanto il naturale, che si crede rappre-

presentare un Feciale, ed ha l'inscrizione Etrusca incisa nel lembo della toga, opera in vero stupenda, e maravigliofa: onde non avete avuto ragione di dire beffando, come avete fatto nella vostra Critica, che vedendo il Dempstero vi pare di pasfeggiare per l'antica Toscana : e vedendo il mio Museo Etrusco , vi par d' essere in Grecia. Ciò forse è nato, perchè vi sono giunte nuove tante Urne Etrusche da me trovate in cop'a grande, e diffotterrate poco fa nelle vicinanze di Volterra, di Perugia, di Chiusi, e d' altre Città della Tofcana . La novità de' foggetti, i quali si vedono in moltissime di tali Urne, e specialmente nelle Volterrane, vi ha tanto forpreso, come si raccoglie da quello, che avete scritto dalla pag. 173. fino alla 177. che siete giunto a dire, che queste sono sincere sì , ma non tanto antiche , e le giudicate de' Toschi, gid trasformati in gran parte dal dominio Romano, e gid imbevuti delle comuni favole dal continuo commerzio, e dalla mischianza de' Greci d' Italia, e de' Romani - E siccome infinite Inscrizioni Latine si sono scavate in Toscana , così è certissimo , che moltisfime

Sime figure ancor quive dissotterrate. vengono dagli Etrusci gid fatti Romani, e non dagli antichi. Avendo Voi fiffato un fiftema sì ingegnoso, e si nuovo, bisognava provario: e non afferir fenza prove, che quando veggiamo figure con caratteri Etruschi, non le crediamo d' un' antichità sì alta ; ma degli Etrusci , dopo che furono sottomessi da' Romani, e affociati alla loro Repubblica . Due soli Monumenti, che si trovano con Inscrizione doppia Etrusca e Latina, vi fanno giudicare, che tutti gli altri non siano d' età più remota; ma siccome a parlarvi ingenuamente, Sig. Marchese, questi due foli Monumenti non servono a persuader me, così dubito, che non serviranno a persuader gli altri. Voi avete fatto tutto questo plano per mostrare, che tutt' altro rappresentano le Urne, nelle quali ho ravvisato lo sposalizio d' Écuba, il cafo di Auge , e di Telefo , le Amazzoni con Ercole, e Teseo, la morte di Elpenore, la fanguinosa pugna alla porta Scea, Atteone, Acheloo, Andromeda , Aiace , Cassandra , Paride , Achille , Patroclo , Polissena , ed altre molte attenenti alla guerra di Troia . Da tutto ciò pare, che

vogliate , che fia ereduto che i Toscani anteriori a' Romani s'ed alla fondazione di Roma, non abbiano avuto questa Mitologia : e che a effi non fiano flate cognite quefte favole, le quali ebbero comuni co' Greci , e colle altre Nazioni. Ma per provare, che essi le avessero ne' più remoti tempi', a me basta, che in sequela di quanto offervo il Bocarto Lib. I. Cap. 33. della G. S. e il Buonarroti pag. 22. delle sue Giunte, e quindi come ancor io ho mostrato alla pag. xxviii. della Prefazione al Tomo I. e nel Proemio del Tomo II. spag. (v. del M. E. e ancora Voi avete notato alla pag. 97. del Tomo IV. che Omero fia stato in Italia, come narra Strabone, ed Eraclide, e che da' Fenici le dagle Itali prendesse le notizie di molte favole particolari di effi come di quelle di Circe, delle Sirone, d' Uliffe, di Scilla ; e di Cariddi , le quali fi vedeno espresse ne' Vasi , e nell' Urne Etrufche, e nelle Gemme. Voi non oftante , che fappiate effere stati scavati tali Monumenti ed Urne in queste Città della Tofcana : non offante, che vediate in tutte nn ornato particolare architettonico , che non fi vede

vede ne' Monumenti de' Greci; con tutto ciò inclinate a crederli piuttofto Greci, che Etruschi, senza addurne il perchè : e quello , che più mi forprende, fenza aver mai veduti i Monumenti originali da me riportati. Con tutto quello Voi volete, che ognuno di tante scoperte ve ne fappia grado; e non contento di quanto avete palesato per mezzo delle Novelle Abriziane di quest' anno, alla pag. 59. e 60. avete voluto meglio esprimervi nel Tomo IV. delle O. L. alla pag. 193. con questi sentimenti : Vegga qui ogn' uom discreto , s' era necessario che qualcuno si sacrificasje, e si esponesse coraggiosamente ad asciugare. (come si dice in guerra) ogni fuoco , purchè non si creda in Europa , che l' Italia tutta abbracci sì fatti sogni .

Torno ora a Giano, di cui diffi, che ne' fecoli più remoti, ad imitazione degli antichiffimi Egizi, i quali con una fola faccia rapprefentarono le loro Deità, fu espresso da' nostri Toscani da primo con un folo aspetto, dipoi con due facce, e con quattro ancora da quei di Faleri, per testimonianza di Servio; e qualche volta ancora con

14 tre, edi questo sbaglio Voi m' avvertite alla pag. 162. Fuggitomi di mente, lasciai di citare qualche autore, che dica questo, e non l' ebbi allora in pronto; ma ora vi dico, che ciò appresi nel leggere il dottissimo Gisberto Cupero sopra i Monumenti antichi inediti alla pag. 208. dove esamina questo punto, e cita Marco Musuro, il quale chiama. Giano πριπροσωπερανην Θεών, Trifrontom Deum.

Io non credeva veramente, che Voi aveste a dubitare, che dall' appellazione Consentes, data da' Toscani agli Dei, ne vengano Sacra Consen-tia, de' quali Festo dà la ragione, dicendo: Consentia Sacra, quae ex multorum consensu sunt statuta; e questi ho detto essere gli Dei maiorum Gentium, i quali i Toscani ed i Pelasgi ebbero comuni co' Greci . e colle altre Nazioni ; perciò diffi de' Toscani alla pag. 298. del M. E. Idem , qui Dii Confentes effent , ideft maximi omniumque gentium confensu recipiendi, sanxerunt . Quel sanxerunt non fu preso da me, come Voi avete interpretato, in fignificato di fare un decreto , e decretare ; ma nel fignificato di fermare, e di flabilire, fecondo la spiegazione data al verbo

bo fancio da Servio sopra Virgilio, nel Libro x 11. dell' Fneide vers. 200. dove dice : Sancit , confirmat , fancta effe facit . Sancire autem proprie eff fanctum aliquid , idest consecratum facere. Perciò non so per qual ragione Voi dichiate alla pag. 160. afferma, che gli Etrusci sanxerunt di ricevere , e di venerare gli Dei Confenti, e che da ciò vennero Sacra Consentia; e che questi giudicò Festo effer così chiamati con vocabolo Etrufco . Dove si abbia lume di così curioso decreto degli Etrusci , non ci palesa. Egli è verissimo quel che Voi avete avvertito che Festo non ha detto mai, che confentire, e confensus siano vocaboli Etruschi : io vi ringrazio di questa opportuna correzione : dico bensì, che se Festo non dice quefto, rammenta però Sacra Confentia, che è quello, che a me basta : ed io conosco benissimo, che in luogo di Festo, per mostrare, che Consentes, e Consentia siano voci, che hanno avuto origine da' Toscani, dovea citare Arnobio nel Libro III. e Servio, da' quali ciò si ricava. Arnobio adunque, coll' autorità di Varrone, degli Dei Consenti così parla : Varro , qui funt introrsus atque in intimis penetralibus Coeli, Deos D 2

effe cenfet, quos adloquitur : nec eorum-numerum nec nomina fciri . Hos Consentes', & Complices Etrusci aiunt , G'nominant ; quod una oriantur , G occidant una : fex mares , & totidem feminas , nominibus ignotis , & memorationis parcissimae ; sed eos summi Iovis consiliarios , & principes aestimari . Torna benissimo , che i Toscani chiamassero i loro Dei connomi ignoti non a effi, ma ad altre nazioni; perchè, come si raccoglie dalle Patere Etrusche, le quali rappresentano Deità, e che hanno fopra scritto il nome loro, i Toscani chiamarono Giove Tina, Giunone Thana ed Eris: Venere Thalna. Vulcano Seiblanm, Bacco Tinia, Apollo Apulu . Mercurio Turmus . Perseo Herme, o puttosto Herfe, come ho avvertito alla pag. 408. del M. E. Minerva Menerva, non detta cosìmai da' Greci; onde ben conghietturò il Senator Buonarroti, che i Latini così la chiamassero, avendolo. imparato da' Toscani ; perchè i La-: tini hanno molte voci originate da" 'Toscani , come offerva il Crinito. Lib. XVIII. Cap. 12. de bon. disc. e di tal forta ho arguito, che Etrusche in origine siano le voci Consen-

tes , e Confentia . Ricordatevi , che

a c. 136. nel Tomo IV. Voi avete feritto, che dagli Errusci, e da' Pelassi derivatomo i Latini. Anche confensio è voce usata da' Latini; ma si può credere, che sia derivata dagli Etrusci, i quali così chiamarono la Disciplina Augurale, di cui furono maestri, e da essi l'appresero i Romani. Di tale osservazione io vi do Servio per mallevadore, il quale illustrando il verso 60. del. Libro III. dell' Encide:

Omnibus idem animus scelerata excedere terra:

dice così: Plus est quam si diceret similis. Est autem unus animus, aut idem conssisum. Et boc iuxta Diseiplinam Auguralem dixit, quae appellatur consenso, scut in libro seum-do distum est. Se poi sia vero, che ne! libri, e ne' marmi dove si legge Dii Consenter, sorse debba legges sersi Consenteres, come Voi volete far credere alla pag. 2041 e 2056 del Tomo I. delle O. L. al quale; rimettete il Lettore; perchè in due lapidi del Museo di Verona chiaramente si ha, Mercurio Consentienti: Marti Amico, & Consentienti; lascio, che altri il giudichino.

Quali ragioni poi mi abbiano mosso a conghietturare, che la bel-

liffima ed antichiffima fratuetta riportata nella Tavola II. rappresenti Diuttofto Vertunnol , che Bacco , io. l' espongo nella pag. 10. e l' istefto fo nell' illustrare tutti gi' Idoli, i quali non hanno fimboli , o difintivi; laonde, non adducendo Voi: ragioni , perchè questa e quella... Deità non sia tale quale ho giudi. cato, che possa essere per via di conghietture 4 o di conformità ad altre Deità : Etrusche , che hanno i fimboli, e specialmente a quelle espresse nelle Patere, che hanno intorno il nome, o cognome; Voi ben vedete, che non mi date luogo a rifpondervi ; perchè non adducendo le vostre ragioni , discorrete di tutto piuttofto scherzosamente , che eruditamente : e per far ridere chi legge le vostre critiche, mettete ogni cofa in canzona . Sapete pure , Sig. Marchese , che gli scherni non provano niente : e che per provare ci vogliono ragioni; perche altrimenti fi porta pericolo: di trovare chi più vivamente schernisca, con aver la ragione dalla sua : o se uno s' abbatte in un galantuomo onorato, che si sia fatta legge di non usare questi modi; non fi fugge l' effer derifo dal pubblico,

blico, che legge, e vede, che Voi vorreste, che venissimo dietro alla vostra autorità, come tante pecore , che lo perchè non sanno. Egli fembra, che questa sia stata la vostra intenzione; e perciò prima di entrare a derider me colle vostre Offervazioni Letterarie, ed i Signori Accademici Etruschi, avete proposto di voler fare una Commedia. all' uso delle antiche con più Atti; ed a tal fine avendo premeilo un bel Prologo, in cui fate noti i voftri gran meriti a favor delle lettere, prima di terminarlo dite: .. Ci " pensi chi così ha voluto, e chi-, unque

Lieta Comedia vuol, che si appresenti, Per lor diporto alle future genti.

Che i Toscani antichi abbiano adorato la Dea Ancaria, non si può negare, trovandosi l'immagine, e presso il nome di essa scritto con lettere Etrusche 111 ANA in una Patera Etrusca di terra cotta, riportata nella Tavola XIII. Conghietturai, che il simulacro di bronzo, che rappresenta una Dea come nella Tavola V. potesse rappresenta in per esse se sua per essa per esse sua per esse

fole dove costa dall' inscrizione d' un' ara, da me riportata nel Tomo II. dell' Inscrizioni delle Città della Tofcana, pag. 77. che in Fiesole, Città de' Toscani, come vi è noto, fu adorata fino ne' tempi, quando Fiefole era Municipio, e Colonia, questa Dea : e dalla etimologia ho creduto, e con illazioni ho provato alla pag. 41. e 42. effer l'istessa, che la Dea Furina. adorata parimente da' Tofcani, e ad esempio di essi da' Latini, e da' Romani. Io non vi nego, che molte di queste Deità non siano state adorate dagli antichi Latini; ma ho preteso, che da' Toscani, e da' Pelasgi, i popoli dell' Italia, ed i Romani abbiano ricevuto i riti ed il culto delle Deità . che adorarono .

Per mostrare, come su vostro intendimento alla pag. 162. che Bellona non dee ripurarsi Dea de' Toscani: e che la voce Bellona, o Duellona, non possano aver avuto origine dalla lingua Etrusca; bisognava, che Voi provaste con salde ragioni, che i Romani prima della guerra. fatta da Appio Claudio contra gli Etrusci , avessero adorato l' istessa Dea con questo nome, e non con altro. Ma da quello, che narra.

81

Livio nel Lib. X. della Deca I. i Romani non adorarono Bellona fe non dopo che gli Etrusci furono vinti da Appio Claudio; il quale nella sua Censura, cioè nell' anno 441. dalla fondazione di Roma, le decicò il Tempio promesso. Sopra di quefto vedete ciò che dottamente for se l' Autore dell' antico Lazio Profano e Sucro nel Tomo I. Lib. I. Cap. 18. Più e più volte Voi avete rammentato esser periti i libri, e le memorie scritte degli antichi Autori Toscani, molti de quali Voi avete enumerati alla pag. 210, del vostro Ragionamento degl' Itali primitivi . Egli è certo . che nell' illustrare i Monumenti Etruschi non si possono citare altri Scrittori , che gli antichi Latini : non per questo si dee dire, che il culto di tali Deità sia venuto iunicamente da Latini , come pare ;, che : Voi siate inclinato a. credere. Così vi giunge nuovo, che io abbia posta tra le Deità Etrusche la Dea Valenzia , Pilunno , Picumno , ed altri Numi ; perchè non fi trova di essi fatta menzione se non presso gli Scrittori Latini ; e perche anche nel Lazio antico furono adorati , e dopo anche da' Romani : tuttavia bifogna però, che Voi accordiate, che DS

11 culto di queste su propagato dalla Toscana, per ciò chiamata da Arnobio nel Libro VIII. Genitrix, Gomater superstivionis.

Non è errore, come Voi decidete, l'avere ie detto nel retto Opis nel mio Museo Etrusco alla pag. 72. e 75. perloche a torto mi ammonite. che va detto Ops alla pag. 166. delle O. L. Voi sarete forse ricorso solamente al Calepino, il quale alla voce Oris, dice, vedi Ops. Ma io fon ricorfo a Festo, dell' edizione di Roberto Stefano; il quale dice così : Opis dicta eft coniux Saturni , per quam voluerunt terram significare ; quia omnes opes bumano generi terra tribuit. Perche poi questa Deità sia stata. rappresentata nuda dagli antichi Toscani colle braccia alzate in alto, ed in ciascuna mano tenente una fcodelletta, che vale a dire i cimbali , vi fono le fue ragioni; per+ che nulla fecero gli antichi fenza qualche fondamento, ed allufione. Io veramente sbagliai , e doveva dire combala, e non timpana, e così feriffi nel Tomo III. del Mufeo Fiorentino alla Tavola LVIII. illufirando alla paga or. il famoso Fauno di questa Real Galleria : cymbala utraque manu tenet . lo vi refto tenuto

nuto di avere avvertito questo sbaglio, condonabile però, perche in esso caddero altri scrittori corretti dal Lampe nel Trattato de cymbalis veterum Libro I. Cap. 4. e anche, come vedete, il nome vero di quefti. strumenti io lo sapeva : ed è fallo soffribile il dire un nome per un altro, per affrazione, come fegue tutto di, e ve ne potrei addurre mille esempi. Ma non è sbaglio quello da Voi avvertito alla pag. 172. perchè non è vero , come Voi scrivete che Die Pater non si sia mai più inteso : perchè Cicerone de Nat. Deor. Cap. 26. dice Dis , ut apud Graecos Πλέτων ; e quelt' efempio si riporta nel Calepino : ed oltre a questo vi è Servio, ed altri Autori, che potete vedere riportati dal Giraldi nel fuo Sintagma .

L'ioffervazione, che Voi fate alla pag. 172. che Plutone fosse detto Summano da'. Lotini, e non da' Tofcani, è buona. Io dissi: Latini Ditem Patrem: Etrusci, ut auguror, Summanum vocarunt, quasi manium Deum, Summan manum, ides bonum. Voi ben vedete con qual circospezione è cautela io abbia parlato.

Voi mettete in dubbio se sia.

antica la statuetta d' Ercole co' pies D 6 di

di inceppati, trovata a Ripatranfona, che è l' antica Cupra Montana, già tenuta da' Toscani, riportata da me nella Tav. LXXI. ma al folito, senza addurre ne ragione, ne auterità : laddove io ho dalla mia quella di Montignor Bianchini , che mi mandò il difegno fatto di fua mano, e que'la degli Accademici Etruschi di Cortona, da' quali fu parimente ripertata ed illustrata nel Tomo I. delle loro Differtazioni . Passando avanti, io vi voglio accordare, che la figura da me riportata nella Tavola LXXVI. rappresenti piuttosto Anfitrite, che Teti, benche sia piuttofto una facezia, che una ragione quella che portate : cioè , che fe Teti, figliuola di Nereo, fosse stata in quel modo, non averebbe fatto innamorare Peleo: ma bifogna, che Voi ancora: mi concediate di non aver letto bene le Offervazioni del Senator Buonarroti fopra il Dittico di Romolo alla pag. 228. perchè se le aveste lette più posatamente, nonavereste detto, che nel luogo citato da me alla pag. 173. del M. E. mostrando, che i Toscani dettero le ali alla Tempesta, il Buonarrote in quel luogo parla de' Venti, e non

della Tempejta . Or ecco come egli

114

scrive: Di quì io prendo motivo di credere, che forse le tesse delle Gorgoni, che sì soucnte s' incontrano negli antichi Monumenti, con quelle loro ali nella fronte, rappresentino ancor esse i Venti e le Tempeste. Ma troppi più sono gli sbagli, che avete presi, e che attribuite a me senza addurre, come tante volte vi ho fatto vedere, prove, e ragioni fondamentali.

. Voi notaste alla pag. 167. che è affai credibite, che Mercurio alato, come è espresso nella Tavola. XXX. ( leggali XXXVIII. ) porti piuttosto Bacco fanciullo al cielo, di cui parla Pausania, che l' anima d' un morto. Io non ho mai detto questo: ho detto bensì, che tal figura rappresenta Mercurio, che conduce al cielo Proferpina; poichè Cerere madre di essa, come ci narrano gli antichi Mitologi, aveva impetrato da Giove, che la sua figliuola una metà dell' anno , stesse presso di lui, e l'altra metà presso Plutone . Voi senza aver veduto questo simulacro di bronzo del Gabinetto Mediceo ( e lo potevate aver veduto in quest' istesso anno, in cui vi tratteneste in Firenze, e visitaste ancora il medesimo ) colla

40.00

voltra solità franchezza avete deciso, che la figura tenuta da Mercurio sia piuttosto d' un maschio, che d' una semmina; ma io, che l' ho veduta più e più volte, vi. assicuro, che le una semmina; e tale la mostra, chiaramente la vesta lunga, l' acconciatura de' capelli conveniente a semmina: ed ha il capo coronato d' un diadema radiato, e tien le mani alzate verso il cielo.

Quali fiano le conghietture, che mi hanno mosso a credere che nella Tavola XXXV. al num. 4. quella figura rappresenti Diana Lampadifera, io le ho esposte alla pag. 102. Che poi le lampade de' Toscani fossero fatte in quella guifa fimili a un. cornucopia voto in bocca , in cui flava acceso il lume, io l' ho indicato nella spiegazione della Tavola CLXIX. al num. 2. in cui fi vede un fervo, che va avanti agli Spofi , condotti in una tenfa , o carpento, tirato da due mule; e porta una fomigliante lampada accesa. Qual fosse la figura di queste lampade anco presso i Romani, la potete vedere, se volete, in un marmo riportato da Monfignor Fabretti nel Cap. IV. pag. 307. num. 309. delle Inscrizioni antiche domestiche

87

Ma quì a tal proposito di sepoleri, che rappresentano le Nozze degli antichi Toscani , io resto sorpreso dalla marav glia, perche Voi diciate alla pag. 179. che fiano opere d' artefici Romani quelle Urne, da me riportate, rappresentanti Sposalizi , e non di Etruschi; e citate le pag. 221. e 226. del mio Mufeo. Quali fiano le vostre ragioni, spero che le direte in qualche altro voftro libro ; perche in questo nonne adducete veruna :, e venite anco+ ra a condannar fenza ragione il Senator Buonarroti, che tenne per Etrusche altre simili Urne, che rappresentano Norze, riportate nelle Tavole XL. e LXXIV. del Dempstero.

Dove Voi parlate di Venere, non lasciate di notare alla pag. 1788. che ho so foritto male alla pag. 179. cluere, antiqui pugnare diverunt: e che in Elinio, si legge purgare, e non pugnare. Ma io rispondo, che in quel luogo in vece di cluere deve scriversi cloare; e la spiegazione da me data, con emendar così, si adatta benissimo, e torna ancora bene l'epiteto Cloacina, dato a Venere; sopra di che io vi prego a veder; Servio al Lib. I. dell' Eneide vesti 720.

22:2

Così parimente senza vedere il gruppo da me riportato nella Tavola ultima, cioè CC, credete, che fia una Villanella quella, che accompagna un uomo che ara la terra, da me creduta Cerere. Tale la giudicai , perchè fu disegnata in. profilo, e non in faccia, e non la veddi da me stesso; dipoi avendo letto le Osservazioni dottissime, che fopra di questo gruppo Voi fate, per chiarirmi della verità, essendo stato favorito d' un disegno di questa Dea presa in faccia diligentemente ; ho ritrovato , che non è Cerere altrimenti, ma bensì Minerva: e in dir che sia tale, non si può sbagliare; poiche ha la Gorgone scolpita/ful principio del finistro braccio, come appunto fi vede così rappresentara da Toscani nella statuetra di metallo da me data nel Museo Etrusco alla Tavola XXX. la quale è nel Museo Mediceo. Io vi ho voluto dir questo, perche conoschiate con evidenza, che prima di criticare le cose, bisogna vederle o da fe , o coll' aiuto di qualche uomo sommamente perito. Quindi è, che io spero, che non mancherà, quando che sia, qualche uomo dotto, il quale si prenderà il piacere

cere di riscontrare le mie stampe con gli originali, i quali con facilità si possono vedere dove sono; e Voi stesso forse lo farete; e vi afficurerete se sia vera la taccia, che mi avete dato, d'aver prodotto molti Monumenti dubbiofi, e non finceri, e molti Greci, e Romani per Etruschi .

Potrebbe rendermi odioso a' Letterati quello, che avete detto di me alla pag. 185. e 186. Non ba l' Autore miglior fortuna negli altri luogbi , dove al Buonarroti è contrario , come dove vuole sia Genio di Bacco la figura dal Buonarroti flimata Zeffiro, scrivendo sopra un Dit-tico, e così altrove ; e dove lo riprende per aver dubitato se era pugna Welle Amazzoni quella della sua Tavola LXIX. quando non di quella, ma egli ciò disse ragionevolmente della LXX. e lasciò in dubbio se fosse combattimento con gente barbara. To spero, che vedendo essi con quali lodi, e con qual rispetto io abbia sempre parlato di quest' uomo veramente infigne, non faranno di me finistro giudizio . Nel riferire l' opinione del Senator Buonarroti fopra tale Idolo, che giudicò Etrusco, io non la rigettai, ma vi aggiunfi

giunfi la mia , dicendo : Genium vero illum , Zephyrum , placidamque maris aurum referre putavit : mibi vero potius videtur expressus, ut dixi, Genius bumidi elementi , qui Baccbum aquis temperat, ac perfundit : omniaque genita ex aqua constare , non obfoure declarat . Mi averefte fatto un favore grandissimo , Sig. Marchese mio Signore, a citare le pagine di tutti i luoghi dove dite , che mi oppongo al Buonarroti; e non accennar ciò con una reticenza comprefa in quelle parole : In altri luogbi , e altrove, che mostrano una quantità indeterminata, e che ognuno può estendere a suo capriccio. Che se fossero stati da Voi notati tutti gli altri luogbi, si troverebbe non effer molti: ed in que' pochi apparirebbe con qual venerazione mi fia discostato dal parere di quel gran Valentuomo. Anzi da esso non mi sarei forse mai allontanato, se io non mi fossi ben certificato, che ne' disegni di alcune Urne non fu servito bene dal Pittore; il quale spedito per la Tofcana ai difegnarle, le difegnò senza l'affistenza di persona perita. Stimai dunque bene di produr queste di nuovo nel mio Mufeo Etrusco, avendole fatte delineal in it

relation linogo in mia prefenza, en non fono più, che tre, e le poteste vedere nelle Tavole CXXXVI. CLXXII. CLXXVI. fe le leggerete quel che io dico alle pag. 264. e 339, comprenderete, che io non fono litato contratio al Buonarroti, mia littore, non accurato ne' difegni.

"Sono stati da me giudicati esser Salis quelli espressi nella Colonnetta che ho data alla Tavola CLX. perchè facendo una faltazione placida in onore degli Dei, hanno in capo un tutulo , o apice , e perciò non fono armati. Numa Pompilio avendo preso l' esempio da' Toscani, da! Sabini . e da' Latini . come narra Dionifio Alicarnaffeo nel Libro II. institul anch' esso i Salii in Roma. Che poi vi fossero anche le Vergini Salie, ce lo attesta Festo coll' autorità di due antichi Scrittori : Salias Virgines Cincius ait effe conducticias , quae ad Salios adbibeantur cum apicibus paludatae : quas Aelius Stilo feripfit facrificium facere in repia cum l'ontifice paludato , cum apicibus in modum Saliorum.

Riprovate come falso il Vaso riportato da me nella Tavola CLXV. e forse non l'avete esaminato con quella seria attenzione, che dovevaVoi chiamato per ischerno pignatta, fa comprendere, che volete ridervi d' ogni cosa. Sappiate però, che fu questo trovato molt' anni sono in una possessione poco distante da Adria, in un luogo detto la Molara . d' attenenza d' una Signora, la quale ad istanza d' un suo parente lo donò l' anno 1718. a un mio amico : ed è quello appunto, che Voi qualificate degnissimo, e per ogni conto stimabile; c perciò non metitava al certo, che di lui foggiugneste que' be' complimenti , i quali per altro in Voi fono molto ordinarj . Egli è vero , che questo Signore non ha tutto quel tempo, che vorrebbe per applicarsi allo studio dell' Antichità, del quale si è molto innamorato; non è però, che e' non fappia dire la fua opinione in tali materie. Sono poi certissimo, che se ombra alcuna avesfe egli avuto di que' fospetti, che ben spesso siete solito di concepire dove vi torna il conto; non averebbe riposto questo Vaso nel suo Mufeo, e molto, meno ne averebbe spedito il difegno a vari fuoi amici Letterati. Egh per lettera, a me scritta dopo aver letta la vostra censura, si è protestato, che lo tiene esposto nel suo Mu-

Museo . e volentierissimo lo mostrerà sempre a chiunque lo vorrà vedere. Poco distante dal luogo dove fu trovato il detto Vaso, fu scavata parimente una colonna grande di marmo, ed altre anticaglie, ed il Vafo Etrusco dato alla Tav. CLXXXVIII. ed illustrato alla pag. 291. e 296. L'Urna Etrusca riportata alla Tavola CLXX. num. 2. può effere, che a queft' ora fia andata male; perchè, per negligenza di chi la possieder, su esposta in un orto a tutte l'ingiurie delle stagioni; ma io mi ricordo, che l'offervai benissimo, esfendo apposta andato a Volterra. per veder questa ed altre Urne, pochi mesi avanti scavate ; e sicuramente veddi, che in essa era scolpita la Cesta Mistica attorniata dal Serpe . Quando poi questa fosse andata male (ed è facile, che tal caso si fia dato ) sappiate, che io ne ho un' altra Urna , la qual parimente è in Volterra, incrostata nel muro in una. cafa d' un nobil Signore, la qualfarà pubblicata da me a suo tempo; ed in questa pure si vede collocata in un tempietto la Cesta-Mistica attorniata dal Serpe; e le figure che stanno d' intorno, par che indichino qualche iniziazione a': mi-

misteri di Bacco . A questi credo , che abbia relazione quell' IVRATO AD SACRA ETRURIAE , che fi legge in una antica lapida trovata in Arezzo da me riportata, ed illustrata nel Tomo II. delle Inscrizioni della Tofcana pag. 279. num. 12. fopra la quale non fo perchè scriviate, che nè ho promesso un Trattato. Ma a quelchè io veggio, Voi dubitate di tutto ciò, che vi giugne nuovo e non avete mai offervato . Non volete nominar le cofe co' nomi loro ; onde dite , che Giano è vestito da Monaco, perchè ha una tonaca che gli arriva fino alle calcagna : e dite , che il Dio Mitra, espresso nella Tavola CLXXIII, vi comparifce in abito talare, e in aspetto affatto Monastico. Giudicate veramente bizzarra la Tavola LXXIII. ma avete sbagliato dove narrate questo alla pag. 180. ( dovevate scrivere alla Tavola CLXXI.) è dire perchè la mia interpretazione vi pala bizzarra.

Vi giugne nuovo, che gl' Iniziandi prima d' effere ammesti a' misteri, confessaffero in pubblico i loro peccati: il che io ricavai da Suida, che cita Aristofane nel Pluto. Non è nuovo ciò che ci fate sapere alla pag. 183. dove parlate de' Feciali, e dite, che erano Sacerdozio, e Magistrato Romano. Per modeltia 
non voglio dir nulla sopra le figure di Priapo; vi basti ciò che dice Aristotile nel Lib. II. della Fisica Cap. 3. che: Homo hominem gemerat & Sol. Quelli, che Voi giudicate bussoni, son Priapi, e tali
gli giudicò Michele Causeo, che
ne riporta alcuni alla Tavola rv.

fine del Museo Romano.

Che i Tofcani avessero e Teatro, e Scena, e Orchestra; e che talvolta gl' Istrioni in questa per far ridere, facessero atti disonesti, niuno fuori che Voi fin' ora ne ha dubitato. Vi confesso ingenuamente, che non ho mai veduto il Vaso espresso nel Dempstero alla Tavola xc. num. 1. e più fedelmente dato, e corretto nel Teatro vostro stampato in. Verona 1730. in ottavo, che io. non ho; ne io sapeva, che fosse. passato nel vostro Museo; perchè mi farei dato l' onore di starmene a questo, e di citare questa vostra Opera: ne vedo ragione, perche me ne abbiate dato debito alla pag. 82. del IV. Tomo.

Vi giunse nuovo ancora l'aver io detto (come scrivete alla pag. 181. e.

96
184.) effervi stata l'arte di maneggiare i cavalli senza freni, e di governarli col tenere una benda con ambe le mani, la qual passi davanti al petto del cavallo; ma se non volevate vedere Tito Livio nel Lib. vitt. Cap. 30. e nel Lib. xxxv. ed altri autori, che io addurro altrove, quando riporterò un Urna Errusca, la quale conferma quest' uso presso i Toscani antichi; potevate consultare, per la più facile, il Calepino alle voci Infraenatur, ed Infraenatur.

Strabone nel Lib. v 1. enumera molte Isole intorno alla Sicilia, delle quali erano padroni i Toscani . Ora avendo io detto alla pag. 362. parlando degli Etrusci : Proximas Siciliae regiones, & quamplures insulas in mari Tyrrbeno sitas, occuvarunt : Voi afferite a 183. che io abbia detto , che gli Etrusci conquistarone la Sicilia; e non additate il luogo dove io ciò dica, e non so veramente d'averlo detto. Del porto diLuni Voi scrivete alla detta pag. 183. che divenne così famoso, e nobile, non per la potenza, non per l'industria, e gloria degli antichi Toscani; ma perchè la natura l' avesse renduto così uno de' be' Porti, non dell' Etruria ( . . . .

folamente; ma d' Europa ancora. Ma chi non sa, che per fare un buono, e celebre Porto, ci vuol la matura, e l'arte: e l'una senza l'altra non serve? Così Livorno è munito dalla natura; ma non sarebbe da riprendere chi dicesse, esfer divenuto nobile, e potente Porto per l'industria di Cosimo I. e de' suoi Successori.

Voi avete ancora riepilogato tutto ciò, che ho detto fopra le monete degli antichi Tofcani dalla pag. 35. alla 37. nelle vostre O. L. fenza averle avute nelle mani avete afferito, che le lettere, che portano, stanno in altra guisa di quel che ho io rappresentato. Di più non concedete, che quella moneta, che ha presso al tridente queste due Lettere Etrusche JI, cioè IL, come congetturai, possa credersi degl' Iliesi Popoli della Sardigna, avendo mostrato nel mio M. E. coll' autorità di Festo, e di Plutarco alla pag. 427. e 428. che gli Etrusci dettero il nome a quell' Ifola, e che la popolarono. Se Voi, Eruditissimo Sig. Marchese, aveste a tutto ciò che mi opponete, addotto le necessarie ragioni , quanto vi sarei restato obbligato! Voi mi ave-

reste data una bella occasione di farvi magglore onore nel rifpondevi . Vi' fembra più credibile , che quella moneta debba attribuirfi a Bolfena , perche fe bene il fevondo v d più piccolo ; per altro che per w non fembrie poterfi leggere . Ma e qual lettera direte , che fia la precedente ? Un vi non può effere . Presentemente appare esfere un'i . e percio l' ho attribuita agli Hiefi; e non a Bolfena . Incorno a quelle quattro monete da me proposte alla Tav. CXCV II. nelle quali è scritto HAT. con lettere Latine, e che ho actribuite alla famofa Città d' Ad. ria ne Veneti ( dalle quali li può dedurre ... che sia stata tenura non folamente da' Tofcani, ma ancora da' Pelafgi ) avere feritto così : Si potrebbe cid rivocare in dubbio . fe fi prosta fede , a chi afferma eserfene, non ba molto, fenoute alquante in certo luogo del Regno di Napoli: e dite , obe furono in quelle parti Averno , Atella , e Atrani , alle qualt si potrebbero attribuite. Io vi prego di proccurare, che queste monete siano date quanto prima alla luce ; perche fi possano esaminare , e vedere se quel che dire possa stare.

Una

Una fola cofa non voglio tralasciare di accennare, ed è, che Voi avete ragione di dire, che la bulla, come a tutti è noto, fu in uso presso i Romani; ma non avete ragione di dire, come avete detto alla pag. 282. del Tomo IV. che veramente tal ornamento fu proprio , e antichissimo de' Romani . Io ho mostrato nel mio Museo Etrusco, che su proprio, ed antichissimo de' Toscani : che i Toscani la prefero dagli, Egizi , e i Romani da' Toscani ; e perciò ho giudicato effere Etrusche molte statuette di Deità, che ho riportate; perchè hanno la bulla per ornamento, oltre a i calcei lunati, collane, armille, ed altri distintivi propri di tal nazione . Nell' illustrare il famoso, ed incomparabil Cammeo di Sua Maestà Cesarea, da Voi riportato all' Articolo XI. del Tomo IV. delle O. L. non vi era bisogno di entrare a discorrere della bulla, e quivi ancora fenza ragione censurarmi : Voi vi faceste cadere il discorso, e sia detto con vostra buona pace, male a propofito; perchè se Voi rifletterete meglio, Germanico in detto Cammeo rappresentato, non tiene, come Voi fate sapere, e inten-E 2 dere s

dere, per cosa molto notabile, la bulla fra due dita ; perchè questa non si ravvisa, e neppur si ravvifa il cordone, o il loro da cui dite, che gli pende ful petto. E poi, come può stare, Sig. Marchese riveritissimo che sia data la bulla a Germanico vestito in abito militare, che non è fatto in atto di trionfante? Non l' ha Tiberio, a cui meglio che a Germanico si conveniva. Con tutto che io non abbia avuto la forte di vedere, e di esaminare un Cammeo sì prezioso; fono indotto a credere piuttofto che quel che tiene Germanico fra le due dira indice e medio, non fia la bulla , ma il capulo del parazonio, che fostiene coll' altre due dita, e tiene al lato manco, come costumarono i Cesari, e le maggiori dignità militari, fecondo che Voi , colla scorta del Buonarroti, avete poco avanti nella vostra spiegazione avvertito.

Io ho voluto notar questo, perchè mi è stato detto, che Voi oltre all' Arie Critica Lapidaria, che da tanti anni ci avete promessa, e fatta sperare, volete sare un'altra Opera importantissima, intitolata Arte Critica Glittografica, ovveto Gem-

maria,

maria, in cui meglio di tutti diluciderete i Cammei, e gl' intagli antichi più famosi, i quali sono stati già dati in luce , ed illustrati ; onde spero, che in quello di S. M. Cesarea considererete meglio se Germanico tenga veramente la bulla, o il capulo del parazonio. Con gran piacere ancora ho inteso, che Voi avete ideata un' altra Opera coerente a que-Re , che volete intitolare Arte Critica Nummaria , in cui additerete molte Medaglie date per sincere, e legittime, che sono false; e di nuovo esaminerere se sieno false, come vien creduto, alcune di quelle, che avete date nella Verona illustrata. Par. III. Cap. vii. pag. 235. e Par. IV. Lib. I. pag. 55. Giacche Voi siete per fare queste Opere tanto importanti, vi prego quanto io fo, e posso , a fare ancora un' Arte. Critica Toreumatica , ed Iconografica , nella quale, come ognuno fi può promettere, da par voltro, esponghiate quali Deità rappresentino molti Idoli, o figurini, come Voi dite, male intesi, e spiegati finora, c quegli parimente, i quali non hanno simboli , o distintivi : e dichiariate, che cosa rappresentino tanti Baffirilievi , e rante Urne figurate : E 3

e se la scultura di tali monumenti sia Etrusca, Greca, o Romana.

Nel giudicare, come Voi fate. alla pag. 184. il Trono Mitriaco di marmo, da me pubblicato nel M. E. dalla Tavola CLXXXI. alla. CLXXXV. in più vedute, perchè non lo credete di maniera Etrusca, fuori del vostro costume, rendete questa ragione ; perchè nel bassorilievo di sopra tutti i Soldati e a piedi e a cavallo portano scudo Romano ovato, e non Etrusco, che su rotondo, come tutti i monumenti insegnano . Lascio, che decidano questa obiezione, che Voi mi fate, quei Letterati , i quali con maggior cautela e posatezza vorranno riscontrare se ciò fia vero . Io per me avendo confiderato le urne Etrusche, ed i monumenti riportati nel Dempstero e nel mio Musco Etrusco, trovo che i Soldari Tofcani ufarono non folamente lo fcudo o clipeo rotondo, detto Argolico, ma l' ovato ancora, e parimente il quadrato, e la pelta lunata.

Voi provate eruditamente nel vostro nuovo Trattato della nazione Etrusca, ed ammettete, che i Toscani furono potenti e famosi in guerra; e poi non volete, che ab-

biano

biano venerato, come loro Dea, la Vittoria; e dite così alla pag. 168. che da me si fa Dea Etrusca anche la Vittoria , non senza offesa del popolo vincitor delle genti . Il fatto parla da se da se, senza che io altro vi risponda. La gloria, che unico e folo credete d'avere per giustizia, di primeggiare, come Voi dite, fopra tutti gl' Itali ingegni, che vivono in questo secolo : e per dimostrar ciò chiaramente non avete tralasciato di enumerare nel Tomo II. delle O. L. pag. 258. molte e molte Opere di Letterati cospicui a Voi meritamente dedicate: non fo fe poffa stare fenza offesa di quegli uomini dotti, de' quali parlate con questo fprezzo alla pag. 193. Or dove siam noi? a qual secolo ritorniamo? E qual idea vogliam lasciare a' posteri della letteratura d'Italia in questa etd? Bisogna aspettare un poco, e sentire che cosa diranno i Letterati Oltramontani, e specialmente quelli che avete nominati, cioè i Francesi e gli Olandesi, dal sinistro concetto de' quali Voi dite d' aver liberato i Letterati d' Italia, creduti abbracciare tali fogni e fantafmi . Io tengo per certo, che niuno dirà mai, che non sieno Etruschi que'

due fimulacri da me pubblicati alla Tavola V. e XLVI. Il primo per varie conghierture fu creduto da me poter rapprefentare la Dea Amaria, l'altro la Vittoria; e perchè allora non mi fu permeffo il dire in mano di chi questi fi confervasiro; ora io so sapere, che si trovano nel Museo del Sig. Baron Filippo de Stosch, che è il più perito, e dotto conoscitore di tutta l'Antichità scrietta e figorata, che vanti questa età, ed in questi giorni gli ha acquistati.

Io resto ancor sorpreso dalla maravigiia, perchè Voi, che ne fapete tanta, non chiamiate le cose pel loro proprio nome ; perchè vi fembri nella Tavola LXIII. Vitunno ivi riferito, fatto Cappuccino, secondo quel che scrivete alla pag. 170. perche vi paiano cotanto strani gli aspetti degli Etruschi Eroi, come scrivete alla pag. 167. quasi che questi non siano stati venerati da' Toscani : e perchè neghiate il culto de' Genii presso i medefimi, e delle due Nemefi buona e cattiva. Riconoscete il Genio di Bacco nella Tav. LV. con orecchi afinini, il che io non ho detto, come si vede alla pag. 126. Volete Vesta sedente, e non in piedi : negate l' uso della vittima umana prefio i Toscani, provato dal Ruo-. . .

Buonarroti. B'fogna adunque concludere, che non abbiate avuto altro in mira col distendere in foggia così bizzarra le vostre Osservazioni Letterarie contra di me, e del mio Museo Etrusco, che procurare di render più gustosi questi vostri Tometti; perche fapete, che dal volgo obtre-Etatio & invidia pronis auribus accipiuntur, come scrive Tacito. Quanto a me, ingenuamente mi protesto, che non ho avuto altro in miranel pubblicare con mio incomodo, e spesa non piccola tanti Monumenti non più veduti dell' antichissima nazione Etrusca, che fare onore alla patria, e giovare agli studiosi amatori di essi : e se ciò , a cagione delle mie deboli forze, e del mio scarso talento, non ho conseguito; spero, che il buon volere almeno mi farà valutato, o mi farà qualche poco di merito presso i Letterati più gentili e discreti : recandomi non piccolo conforto l' avere avuto sempre in tutto ciò che ho dato alla luce, quelli stessi sentimenti, che Plinio volle render noti nella Prefazione alla fua Storia Naturale, dicendo: Itaque etiam non adsecutis, voluisse abunde pulchrum atque magnificum est Equidem ita sonio, peculiarem in studiis causame eorum esse, qui difficultatibus victis, utilitatem iuvandi praetulerum gratiae placendi. Non ho mai mai ne pur per ombra, avuto intenzione d'ingannare il pubblico con imposture, come contra di me avete scritto, o di consondere con arbitrarie spiegazioni la Storia dell'erudita Antichità.

Quattrocento e più fono i Monumenti da me divulgati nel Museo Etrusco ; Voi avete fondato le voftre dottissime censure più che altro fopra gl' Idoli, ed avete tralafciato di offervare molte cofe più importanti, e spezialmente ciò che spetta all' Alfabeto Etrusco , ed alla mia interpretazione con gran fatica tenrata della Tavola Etrusca di Gubbio . lo spero, che Voi farete questo da ora innanzi, ed eseguirete ancora il nobile pensiero di pubblicare una storia etrusca non imperfetta, ma compita in foglio, da Voi disegnata nel Ragionamento degl' Itali primitivi alla pag. 239. e pregandovi da Dio ogni felicità, col più distinto e riverente ossequio mi conferme .

Firenze 30. Settembre 1739.





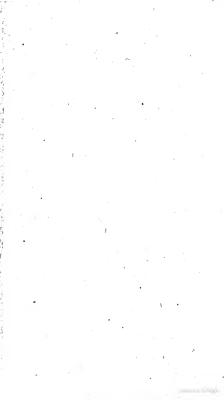



